# RACCOLTA

DELLE OPERE

DI

## F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de Servi di Maria, Teologo Consultore della Repubblica di Venezia

Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni Storico-Critiche secondo la vera Disciplina della Chiesa, e Polizia Civile

D A

GIOVANNI SELVAGGI.

VOL. XII.



NAPOLI MDCCLXXXX.

NELLA REGIA STAMPERIA DEL REAL SEMINARIO
DI EDUCAZIONE.

Con licenza de Superiori.



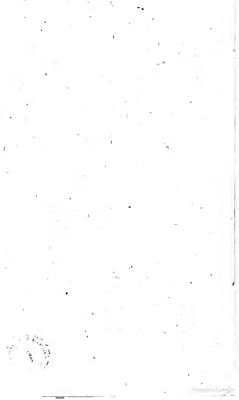

AD DOM. GILLOTIUM .

EPISTOLA I.

AMPLISSIME DOMINE MIHI MAXIME COLENDE.

mirari eos, qui Regiam dignitatem fartam te-Etam, ut par eft, tueri eniterentur . Te fæpe Dom. Messaus Regius in hac Civitate Legatus inter primos nominabat; & Dam. Dolotus fummi Præsidis frater tuz doctrina, & probitatis luculentissimus testis accessit. Ex eo tempore animi mei in te propenfionem adeo aucham fenfi, ut maximi existimaverim a tanto viro cognosci, & antiquam meam erga te observantiam aliqua ratione fignificare. Mifforum librorum causam habes . Piorem collectionem Concilii Tridentini , Dom. Freiner oftendente , perlegi ; hanc posteriorem , & pleniorem ardentius percurri; videoque te coufque progreffum, ut pauca ex monumentis Gallicis addi posse videantur. Opus imitatione sane dignum. Si enim in aliis Regnis tantumdem elaboraretur, præsertim in illis, quæ Concilii magnæ partes fuerunt, haberemus unde Acta fere omnia colligi poffent. Ego diu optavi poffe huic rei aliquam operam dare; verum ea fuit ante hos duos annos temporum ratio, ut nisi solo desiderio contenți fuiffemus, etiam desiderandi vis nobis intercepta fuisset . Postquam liberius agere potuimus, nonnulla collegi partim originalia ipsa, partim ex originalibus fideliter delumpta, alia vero, quæ licet authentica fide careant, maxima tamen probabilitate, ut vera teneri poffunt. Plura collegissem, si ei rei prius operam dare potuissem . Jesuitæ enim acerrimi indagatores, quibus perspectum erat quantum sua interesset, ne talia areana vulgarentur, fumma ope, &

miris artibus, etiam, perpetuæ damnationis interminatione e manibus tenentium eripuerunt quidquid in hac Civitate potuerunt indagare: ideo nobis pauca relicta funt , sed ea tamen, quæ non parum lucis afferunt aliis post Pii IV. convocationem ad finem usque. De prioribus pauca habeo, & ishic etiam pauciora video reperiri, & illa majoris æstimo, cum sub Paulo, & Julio ca tractata fuerint , quæ , præter fuum ipforum pondus, funt sequentium fundamenta. Sessio IV. est totius Concilii basis : in ea interfuisse vigintinovem Episcopos, & tres Abbates certum est. O si amota videri possent! In Epistola Dom. ad Dom. Lisszum sub die 28. Junii 1562. mentio fit orationis Legatorum Bavariæ prolixæ, & liberæ: ea apud me est integra, tunc temporis Ripæ impressa: si ejus exemplum non habes, & habere velis, quia ibi nominatur, promte mittam. Inter legendum animadverti virtutem & constantiam Ferrerii; inde desiderium incessit perquirendi, an in collectaneis meis ulla mentio tanti viri haberetur; reperi Epistolam quandam, ex qua apparet quid de eo dicerent, & cogitarent Romæ Sancte Deus! Si incorruptibilia corrumpere tentarunt, quid de reliquis putandum est? Quod ne sola conjectura dicere videar, aliam addere volui ejusdem farinæ Epistolam, ac ut ternarium numerum perficerem, adjunxi tertiam, quæ de prærogativa Regum Christianissimi, & Catholici aliquid tibi forte ignotum dicat. Harum Epistolarum ipsa originalia manibus Auctorum subsignata apud me sunt,

Theses istius Critonii Scoti satis mirari non possum, qui Papam Regi, Concilia Comitiis, Calum Terra miscuit, & Regis pratextu vult nobis Papam obtrudere . Tandem Christi Regnum in terrenum invertere, quo jure, quaque injuria his bonis viris constitutum est. Et de excommunicatione que nova, & hactenus inaudita aufus est, ejus vim ut extenderet ad mentis cogitationes? Non fatis habent nobis ademisse agendi, & loquendi libertatem, etiam nostris cogitationibus, & animis impotenter dominentur. Quid illud est inauditum magis, ut pro unius noxa tota familia, vel civitas excommunicetur? Non possum credere hominem supposuisse nobis pro excommunicatione interdictum, præsertim cum Jus Pontificium profiteatur. Mitto quod contra omnium Ecclesiarum usum loquatur, & quod Augustinus integra Epistola cum errorem confutet, & Scholastici omnes idem censeant . Non animadvertit ipse quantopere gladium illum fua thefi obtundat . Jam enim quilibet promte colliget , si pro unius noxa alius excommunicatur, excommunicationem pænam politicam esse, & conscientiam non pertingere.

Ego maxima lætitia afficior, cernens Parifiensem Curiam tueri etiam nunc, ut semper tutata est, antiquam & vere Francam libertatem, quod magnum est nunc, cum issa Universitas, olim Ecclesiasticæ libertatis propugnatrix, & ipsa manus dederit. Nos hic levia, & pauca pro tuenda principali libertate, & potestate egimus; excusandi etiam quod non plura, & majora ab iis, qui loci, & temporis rationem habuerint. Neque pœnitet, licet capita nostra fint devota, & semper insidiis impetamur, & inexpiandz impietatis insimulemur, non veriti immensam, & præhorcibilem potestatem. Solatio nobis est pro veritate stetiste, & habere approbatores isstic summos viros, omni dostrinarum genere excustos, & te in primis, vir excellentissme, quem obnixe deprecor, ut in concepta erga me benevolentia semper perseveres. Deum orabo, ut te diu incolumem servet, & mihi vires donet, quibus gratum aliquod obsequium tibi præstare possim. Vale.

Venetiis die 18. Martii 1608.

# EPISTOLA II. AD EUMDEM.

Ua animi jucunditate literas tuas acceperim, vir excellentifime, si exprimere coner, neque id plene possem, neque hac pagina verba caperet. Ego ut te inter amicos & dominos, quos colo, maxime suspicio, ita quod me non indignum putaveris, quem clientum tuorum numero adscriberes, ingentis beneficii loco pono; quod vero etiam eo honore, & gratia me ornaveris, ut studiorum tuorum rationem habere

volueris, gratissimum fuit.

Si quis unquam molitus est, quod in Det gloriam, & Ecclesiæ utilitatem cefferit, tu id, vir doctiffime, tractas, atque laboras. Proximis fæculis Europa sub jugo fuit: fola Gallia ad libertatem aspiravit; inde tantummodo, fi non recuperandæ plenæ possessionis, saltem vindiciarum nobis interdicta petenda. Non est quod Jesuitas vereare: illorum criminationes, & maledicta bonis viris, & æqui amantibus cunctis subeunda funt, & id demum est probitatis plenum testimonium illis esse invisum ; præsertim autem cum apud eos esse non potes . Jam ob Acta Concilii Tridentini evulgata, ut qui mysteria Cercris detexeris, tui imaginem apud imos inferos pingendam decreverunt, fimul etiam nostri, qui Pontificiam omnipotentiam non adorare ausi fuerimus. Gaudeo lectum a te catalogum illustrium Scriptorum ejus Societatis; ego maxime · cum / voluptate percurri . Quis enim rifum teneat legens, quod Pater Thomas Sancius miraculum a Beata Virgine minis exttorferit, & ad Christi vexillum convolaverit? Si Superis placet, habebimus Jesuitas, qui negent Epilcopos effe fub Christi vexillo . Quid .malum repugnantiarum illud est ? Utinam Musa illa , que initio libri profectionem in Indias illis omnibus canit, sic suadeat, ut persuadeat . At nolunt, veruminobis minantur, cum nomina Collegiorum , & Domorum , que sub Reipublica ditione tenebant, asterisco notaverunt, nondum esse recuperata scribentes , sed licet aliquos fafcifeinaverint, Dei gratia, forte insidias evademus. Ad te redeo, vir excellentissime. Quod superfitionem æque, ac impietatem averteris laudo. Ego superstitionem magis odi. Impius sibi nocet, impietatem propagare non curat, neque fi maxime velit, id potest: monstrum est in humano ingenio; pauci tam pravi funt , ut impietatem induere valeant . At superstitio contagiosa est, & ea insectus omnem operam insumit, ut similes sibi cunctos efficiar. Dum Principum, potestatem tueris in modo illorum regua defendis, fed Christo etiam suum afferis; privetur namque cœlesti suo, quod hic in terris instituit , necesse est, si in politicum, & mundanum transformetur. In hoc dum incumbis, nedum rerum publicarum libertatem molicis fed Christi gloriam illustras . Ordinariorum jura; tuenti forte in isto regno aliqui gratiam habebunt . Nostri nihil aliud conqueruntur , nisi quod non fatis fervi fint , nec infestiores hoftes quam ipsosmet habiturus eft , qui illorum jura defenderit : neque mirum, nam pensionum nomine ab aliis corum Sacerdotia possidentur, quamobrem veluti alieni Curatores alio tendunt. Regum, & Episcoporum Epistola, Pragmatica Sanctiones, Senatus Consulta in unum a te collecta, mirum quantum luminis præstabunt . Tractatus Virorum Illustrium, qui de juribus, & libertatibus Ecclesiæ Gallicanæ scripserunt , illud augebunt. Equidem sic eorum teneor desiderio , ut quælibet dilationis hora instar ætatis mihi futura fit; fed dilationem operis ma-

gnitudine, ac rerum pondere compensabis. Unum adhue, si mihi optare licet, vellem, his addi, formulas, & , ut dicitur praxim redundantem potius, quam integram, cujus usus vobis , aut olim fuit , aut nunc eft in Galliis , dum appellationibus, ac aliis remediis tyrannidem , & irrepentes abusus propulsatis.

Cardinalem Perronium in Senonas fecessisse

ad opus, quod jam decennium parturit, gaudeo; verum spero Italiam non tam diu ejus aspectu privatum iri , quam ante ejus operis partum , Roma illum visura sit . O si per ætatem, & per reliqua . impedimenta iffhic proficifci liceret, quam avide ista libertate, isto animi candore fruerer ! Sed neque per simulacrum venire potero, & imaginibus doctorum virorum obessem, que ob mei focietatem fulmine Romanensi impeterentur . Si datur optio : nihil eft , quod magis cupiam , quam tibi fervum non inutilem fieri . Interez meam, quaso, dilige observantiam, & voluntatem .

Venetiis 3. Decembris 1668.

## EPISTOLA

#### AD EUMDEM.

I quam libertatem in Italia, aut retinemus, aut usurpamus, totam Francis debemus. Vos

& dominationi refistere docuistis, & illius arcana patefecistis . Majores nostri pro filiis habebantur olim , cum Germania , & nobilissima alia Regna fervirent , îpfique fervitutis instrumenta fuere. Postquam excusso jugo illa ad libertatem aspirant, tota vis dominationis in nos conversa est . Nos quid hiscere ausi fuissemus contra ea, quæ Majores nostri probaverant, nifi vos subvenissetis? Sed utinam omnibus subsidiis uti possemus. Nihil frequentius cogito quam viam, & rationem introducendi vestram appellationem tamquam ab abusu. Rem esse video apud vos non valde antiquam. Ulitata fuit apud vos prioribus faculis appellatio ad futurum Concilium, remedium plenum alea; fed istud, quo nunc utimini planum, & expeditum, eoque tandem perducit, ut summa potestas in disciplina Ecclesiastica constituenda penes Prineipem resideat. Quid ni ita sit? Cum ad eum spectet abusus Ecclesiasticorum reprimere, & modum bene utendi potestate Ecclesiastica præscribere; fine qua doctrina nulla Respublica constare potest; ubi quidquam sit, quod suminæ potestati Principis non subjiciatur, jam statim ille Princeps effe desierit . Ego . hic plus non dicere audeo, nisi quod Ecclesiastica potestate abutenti facto resisti potest . At si remedium juris proponere scirem, tunc me ipfum aliquanti existimarem . Scis , vir ampliffime, ut materia non semper subjaceat arti: quæ apta funt alicujus Regni moribus, aliis plerumque aptari non poffunt . Vidifii , ut in

nostris postremis controversiis , Pontificio Interdicto, facto tantummodo restiterimus . Nofiri Majores contra Sixi IV. Interdictum remedio appellationis ad futurum Concilium prospere usi fuere, & contra Julii II. Monitorium improspere . Nos remedium illud ut inutile prorfus rejecimus magnis , & clarissimis ratio. nibus. De aliis remediis a vobis ufitatis deliberavimus, illis utendi rationes, & vias non invenimus . Si quid e Gallia afferatur , avide lego, sperans aliquid me tandem expiscaturum, quo obversantes difficultates tollere possin . Auxilio tuo indigeo : nemo nobis subvenire potest magis, quam tu, qui huic studio, & quod pluris æstimo exercitationi diutissime incubuisti . Maxima aviditate expecto collectionem a te editam, relegam, perlegam certus sis, & fi quid luminis, quo uti possimus, apparuerit , ero tibi fortasse molestus , ut confiliis adjuves. Tandem mors non erit injucunda, fi antea monstrate potuerim, quomodo remedio aliquo juris bruta illa fulmina obtundi poffint . Nam quæ de facto tantum aguntur, fæpe turbas secum trahunt , quod in Republica præsertim libera perniciosum est . Ne speres Pontificios passuros se in ordinem redigi . Inter arcana illius dominationis habent, idem esse toto imperio cedere, ac uno tantum atomo infinitam illam, & illimitatam potestatem minuere. Mihi crede, qui earum rerum fum conscius: ita bellabunt , ut defendant Papam effe fupra omne jus , & errare non posse , ac neminem

ei posse objicere: Cur ita saeis, & pro aris, & focis; sed merito qu dem, nam si eum aggerem guttula aquæ penetraret, jam integer

fluvius ingrederetur.

Hæc Respublica, ista non spernendo, eam auctoritatem concussit : nam quod Interdictum Pontificium tam solemniter imperatum, & promulgatum desierit absque aliis Pontificiis literis, quæ illud relaxaverint, hactenus inauditum : & cum tantas turbas Pontifex excitaverit , ne judicio seculari duo Clerici subjicerentur, ab eo tempore usque in præsens plusquam centum subjecti fuere , & quod majus est, tota una Congregatio, Jesuitarum nempe, exilium perpessa . Ab eo tempore sunt Reipublicæ perpetuæ contentiones cum Pontifice : ille non utitur fulminibus, quia vis eorum obtusa, verum obversantur modo causa & plures, & potiores . Quod de Monasterio Vangaditiano controvertitur: quem finem habiturum sit divinare non possum ; verum intra mensem aut componetur, aut perpetua erit controversia. Ejus statum non arbitror isthic satis perspectum esse, quem hac epistola scribere longum foret. Nihil dum publico Decreto a Republica est actum : Romas plura egere, ac rem semper magis implicarunt, nesciunt, quomodo se explicent. Senatus tacet: sed cum primum quidquam decernere conatus fuerit, nihil immutabit. Quid eventurum fit, tunc perspicuum erit. Sed quod Judicibus Rotæ Respublica quicquam suum subjiciat, ne putes unquam eventurum . Monarchorum jura ibi

tractata ab ipsis sunt, verum hoc ad Principem nihil : alia sunt publica jura, hæcque a-

lia via, si opus fuerit, defendentur.

Sed ineptus ego, qui calamum currere permisi. nec animum adverti, cui viro tempus fubripiam, ac in legendis nugis impendere cogam. Rogo te , importunitatem excusa , & erratum remitte. Ego de benevolentia tua fum ita certus, ut eam nec augeri optem, adeo fummam arbitror : Ex tuis literis mihi videre videor animi quemdam candorem, & ingenii innocuitatem , ut eis frui summopere gestiam , & in commune animi recessus quosdam conferre, quos literis committere usus vetat. Ego ejus ingenii fum, ut, velut Chamaleon, a conversantibus mores sumam : verum , quos ab occultis , &c tristibus haurio, invitus ingurgito: hilares & apertos sponte, ac libens recipio: personam coa-Etus fero, licet in Italia nemo fine illa effe possit . Ego me introspicere arbitror animum tuum, & imago quædam faciei tuæ ante oculos obverfatur, quam veram esse jurarem. Scire a te velim, an lectione Xenophontis, & Platonis olim delectatus fueris : rogo curiofitati mez indulgeas . Vale , ac te reverentem eadem benevolentia prosequere.

Venetiis 12. Maii 1609.

## EPISTOLA IV.

#### AD EUMDEM.

DEtierat a me olim Dominus meus Castrinus tuo nomine exemplar literarum Clementis II. ad Carolum V., hujusque ad eumdem Pontificem . Ego statim omnem operam impendi , ut deliderii compos fieres ; non potui huculque optata perficere; licet in hac Urbe quatuor exemplaria invenerim apud avaros harum rerum dominos, qui illis privari nullis precibus voluerunt. Tandem hoc exemplar expiscatus sum bona fortuna, quod ad te mitto; obsecrans, ut hilari fronte recipias, & tarditatem excuses, ac me solita benevolentia pro-Sequare .

Venetiis 7. Julii 1609.

## EPISTOLA V.

#### AD EUMDEM.

Ibellum Barclay, quem ad me mifisti, his duobus diebus, quatuor, aut quinque locis aperui, legique, ut tibi de eo aliquid dicerem, Jesturus opportunitate oblata , & perlecturus . Au.

Auctor mihi vifus eft juris peritia , & hifter riarum cognitione non vulgaris. Sed imprimisjudicium viri miratus sum , qui dum facta examinat, ut inde jus eliciat , ita exactus est, ita rem acu tangit, ut non Jurisconsultus modo, sed exactus disputator videatur. Hujusmodi multi apud vos sunt. Nostri meri consarci. natores, numero, non pondere opiniones dijudicant . An Auctori hujus sententia mihi probetur, non dicam, nostra abortiva docent. Quidni & fententiam tuam eamdem effe existimem, cum fis ex corum numero, quibus foedum crimen adulationis abest ; Mihi videor mentem tuam introspicere, ibique omnes sinceras opiniones rimari . Apostolicæ Sedis primatum , imo & principatum nemo gnarus antiquitatis, & historiæ negavit. Hic , quem modo affectant , non cit Primatus, sed Totatus, si liceat vocabulum elfingere ex eo quod abrogato omni ordine totum omnino uni tribuit . Qui abusus ex Ecclessa exterminari per partes posse censuerunt , hi mea fententia infcios Medicos imitati funt , qui constante morbi causa effectui mederi posse putant . Abusuum omnium origo , & fons est illa non plenitudo, sed redundantia, aut exorbitantia potestatis, qua sublata jam pacem in Ecclesia conciliatam esse puta. Abusuum cessaret quotidiana accessio, & qui ingleverunt, caufa fublata , brevi evanescerent , Barclajus diroctam; & indirectam potestatem Papæ temporalem ( nova commenta ) oppugnavit. Ego olim de subvertendo fundamento cogitavi, quo Principi,

cipibus sua legitima in Ecclesia potestas statueretur . Certum est , cui jurisdictio demandata sit , simul etiam datam potestatem ceterorum , sine qua illa explicari non potest, ut quibuscumque impedientibus obviare valeat . Huic propositioni satis firma aliam assumunt, nempe quod Principes jurisdictionem a Deo Ecclesiæ datam impedire possunt, ut sepe etiam impediunt, quamobrem colligunt in Ecclelia effe potestatem, qui Principes obsistentes coërceant . Huic rationi, cui tota machina ambitiofa ufurpationis innititur, ita occurro . Imprimis nimium concludere videtur; nemo magis Ecclesiam oppugnat, quam Diabolus; in eum primum potestatem aliquam coactivam exerceat oportet, qua oblata per eum impedimenta tollat , seque Michaëli præponat, qui aliud nihil dicere aufus fuit, nisi Imperet tibs Deus. Deinde nego, & pernego, Principem ullum, aut potestatem humanam ullam Ecclesiastico ministerio obstare posse; portæ Inseri non prævalebunt. Eventus ipse edocuit, Tyrannos olim neque legibus, neque tormentis, aut mortibus, neque ullis machinationibus fidei obstitisse, aut obstare potuisse, immo eam per ipsa magis crevisse. Qui necesse ea abmoveri, quæ subserviunt! Frustra habeat Ecclesiæ Minister potestatem coercendi quod fibi obstare non potest . Verum ex adverso, fi Minister Ecclesia spirituali potestate abutatur , quantum turbarum in Republica excitabit ? Quantum bono regimini politico obstiterit ? Hanc assumtionem ego pri-

ori propositioni subsumo, ut in hoc colligam; igitur Deus, qui munus Principi tribuit Rempublicam regendi, omnem potestatem simul tradidit, ut Ecclesiasticos coercere valeat abutentes Christi potestate in Reipublicæ perniciem . Dicam uno verbo, & vulgari, abusus potestatis temporalis impedire spiritualem non potest , ne portæ Inferi prævaleant ; quapropter illos tollere fpiritualis non habet necesse, præsertim sibi utiles futuros; at abusus spiritualis potest impedire temporalem, unde potestas politica valeat abufus spirituales sibi nocuos coercere. Hoc jure fi noftra ætas uteretur , ut Orientalis Ecclesia usa est quo usque Imperium obtinuit, & Occidentalis usque ad 1050. fine controversia ubicumque, & post illud tempus alicubi, & aliquando servavit, minus turbarum haberemus , Vos guidem inter omnes constantius Regia auctoritate abusibus Ecclesiasticorum obviam istis, & tandem pro extirpando malo Procuratori publicæ rei, & etiam privatis conceffistis appellationem ab abusu . De iis , quæ decrevistis, scribas, summo conatu hortor. Ego ejus juris non satis gnarus antiquissimum arbitratus sum , quia anni tempore concessum: video, ut si qui abusus in Ecclesia irreperent', Principi infinuarentur, præsertim si rei publicæ, aut privatæ nocerent . Quod cum præpostero zelo in desuetudinem abierit a vestris. ante annos 100. vel 80, revocatum fit, & adformulam redactum nomen appellationis tamquam ab abulu fortitum est : Omnis Christiano-

rum Natio, omne Regnum aliqua ejus juris umbra utitur. Nos aliquem habemus, Hispani aliquam, quæ potius via facti, quam via juris, videtur . Nemo rem ad perfectum deduxit præter vos. Si moris vestri origo, & ratio ab omnibus videretur, & sciretur forte imitationi via aliqua aperiretur, maxima Christiani Orbis utilitate . Quamobrem , vir amplissime ; ei rei manum apponere ne differas, rem orbi utilem , & studiosis omnibus gratam facturus . Non est quod Jesuitas moreris, illorum offi-cium est divini favoris præjudicium, tibi commune est cum omnibus bonis, neque putes leniendum si actis contentus, a reliquis abstinueris; illi nemini unquam parcunt, nullum nifi fumme odere; non majus contra te concipient per ea, quæ edideris, quam quo te prosequuntur pro beneficiis, que Orbi præstitisti publi-catis actis Concilii Tridentini, ac tractatibus pro Gallica libertate. Si mez preces quicquam valent, illud opus non prorogabis, sed quanto citius expedies, a Deo mercedem, a bonis laudem , & quod minus optandum est , a malis odium laturus . Ad marginem folii perveni, non advertens quam molestiam nimia prolixitate viro præstantissimo exhibuerim . Ego, amplissime vir, ita te observo, ita te veneror. & colo, & si fas est dicere, amo, ut in te spirare mihi videar . Rogo , ut humilia mea. obsequia non spernas, quæ & intimo, & vero corde, ac fensu offero. Vale.

Venetiis 15. Septembris 1609.

#### EPISTOLA VI.

#### AD EUM DEM.

On sum nescius te in ista forensi Justi-tia gravissimis ttudiis detineri, nec tamen improbe facturum mihi videor, si te ad leviora revocavero . Librum Barclay a te miffum, & laudatum perlegere cum cœpissem, occurrit scripta Præfatio ad Lectorem, que ita redolet auctoris prudentiam, artem, & solidam doctrinam, ut illius cognoscendi desiderium incesserit, quem juxta vetus proverbium, ex unque virum doctiffimum , & prudentiffimum arbitror . Rogo te, ut curiofitatem meam expleas. & ejus viri nomen ac studia patefacias. Barclayus sæpe meminit alterius sui libelli De regno : fcire velim , an ille impressus sit, vel fpes fit, ut imprimatur. Illum nondum vifum ex Auctoris nomine existimo. Cuncta, quæ hic Auctor magno judicio collegit, & digeffit, ex hoc opusculo mihi maxime probantur, Si invicem fermones miscuissemus, vel alter alterius scripta vidisset, non poterat ille ad meum sensum aptius ordine digerere, quæ ego fparfim in meis disputationibus cum Romanis nostris exposui. Unum tantummodo, idque porissimum observo, quod mihi non plene satisfacit, de quo quid mihi videatur, in finum tuum ponere volo, & judicium tuum exspe-

Etare ; si molestus suero , te ipsum incusabis; qui tanta humanitate mecum per literas agere foleas, ut censeas nullas meas fore graves. In 17. capite Barclayus de potestate Ecclesiastica & fæculari ita censet, ambas ad eamdem Rempublicam Christianam nempe pertinere, neque alteram alteri subjici , verum ambas esse subjectas potestati divinæ, exemplo usus Cancellarii, & Comitis Stabuli, quorum hic rei militari, ille forensi præest, & neuter alteri in his , quæ ad officium ejus spectant , imperare potest, & concordes Rempublicam eamdem feliciter regunt, & mutuo se adjuvant, discordes alter alterum nequit corrigere , sed Regiz potestati ambo relinquuntur. Ut Cancellarius fit Papa , Comes Stabuli Princeps fæcularis , Rex vero Deus : hoc est fundamentum Doctring Auctoris , quod si nutet , jam de ædificii firmitate dubitare cogimur . Cum ambæ potestates Ecclesiastica, & sæcularis ad eamdem Rempublicam Christianam pertineant, necesse est, vel alteram alteri , vel ambas alicui potestati humanæ subesse, vel ipsam Christianam Rempublicam monstrum biceps fore. Cunctas nationes, & Urbes, populus, aut Primates, aut finguli regunt, fine Majestate humana nulla Respublica vel consistet, vel stare poterit. Non est quod mihi Barclayus ad Divinam Majestatem veluti in comædia ad Deum ex machina recurrat, tum quia oportet Majestatem effe Reipublice partem non externum aliquod, tum quia omnes Mundi Respublica non essent, nem-Ba

pe subjecta Deo, cui non magis, aut minus fubest Rex Francorum , quam Turcarum , aut Persarum. Vides Rempublicam Israeliticam cum post Salomonem sub duabus potestatibus fuit, divisam esse in Respublicas duas, neque unitatem retinuisse sub duobus Regibus . Mitto antiqua . Cur Francicum , & Hispanicum Regnum duo funt, licer communem habeant Deum?quia utrumlibet Majestatem habet sibi propriam invicem non subjectas : neque si Rempublicam instituas, que a duabus Potestatibus regatur licet sub Deo, illam diuturniorem facies quam Roma sub duobus conditoribus . Igitur Ecclesiastici , & Saculares dua Respublicæ erunt . Si potestas una alteri non subjiciatur, vel ambæ uni, quæ in eadem Republica reperiatur . Divina Majestas nullam præbebit unitatem. Hoc argumentum ego diffolvere minime possum . Rogo te cacitatem meam illustres, si quidem fallaciam vides, non est quod sequentia legas, quibus explico meam dicam potius opinionem, quam fuspicionem, quam sententiam. Arbitror ego Regnum, & Ecclesiam duas Respublicas esse, constantes tamen ex iisdem hominibus, alteram prorsus cælestem, alteram terrenam omnino, easque subesse propriis Majestatibus , defendi armis , & munitionibus propriis, nihil habere commune, neque unam alteri bellum ullo modo inferre posse . Cur enim arietari possent in codem loco non ambulantes ; Christus dixit seipsum , & discipulos non esse de Mundo, & quod est clarius

nec fegniter perpendendum , D. Paulus nostrum monimum in Coelis effe protestatur . Nunc Ecclesiam accipio pro Fidelium convocatione, non vero pro Cleris folis, quod fi pro his accipiatur, non est Regnum Christi, sed pars Reipublicæ Terrenæ, eaque subjecta Majestati, cui & Sæculares subjiciuntur . Ambiguitas subest huic vocabulo Ecclesiastica Potestas; si enim ea intelligatur, qua Regnum Cœlorum administratur, ea nulli potestati subest, nulli imperat , ad aliam non potest arietari , præterquam ad Satanicam, cum qua affidue illi bellum ; si vero qua discliplina Clericorum regitur, ea non est potestas Regni Gælo-rum; ea pars est Reipublicæ. Ita sensisse videntur utriusque Imperii Imperatores Reges Gothorum , & omnium maxime Justinianus , neque Caroli Magni Capitulare aliud annuit : Principes, qui Clericos a Magistratibus exemerunt, ansam illis tribuere, ut nachi desides Reges, quod gratia donatum fuit, veluti debitum arriperetur, & jure divino, vel saltem proprio Ecclesiastico afferetur . Ego primus in Italia, nullo præeunte, ausus ium didicere neminem Principum exemisse Clericos a fua potestate, sed a Magistratum subiectione; quare modo gavisus sum videns hanc sententiam Barclayo probari , fed quomodo cohæreat cum doctrina præfata cap. 17. non satis videre possum. Rogo te, Amplissime Domine, ut me dignum existimes, cui hac de re tuam sententiam aperias, & me, ut copisti, tua benevo-В 4

lentia complectare. Libellum typis traditum; ubi decem Tracatus pro libertate Gallicam magno judicio collegifti, tandem recepi, pro quo tibi maximas gratias ago, & habeo. Vale.

Venetiis die 29. Septembris 1609.

#### EPISTOLA VII.

#### AD EUMDEM.

B'Inas a te litteras per eumdem tabellionem accepi, priores fexto Kalendas, posteriores pridie nonas Novembris datas, animi tui candorem ubique referentes. Ambabus unica hac epistola respondebo, illarum ordinem secutus. Quæ de me, Vir excellentissime, magnifica profers, ratus mihi foli concessum esse de Luminarium concursu, ut more Canonistarum loquar, seu potius Eclipsibus, ut ego loquendum arbitror, ad ingenuitatem, & veritatis amorem fulgere, id benevolentiæ tribuo, & quia longe politis magnitudinem nostro ratiocinio addere folemus, optime a fapiente viro imagines procul intuendas de me mihi ipsi magis credo . Quæ tu documenta paras, fac quamprimum ad impressionem perducas, nam venenis auctis antidota paranda funt; si inde Jesuitæ compellentur ad laqueum, non magna jactura si nemo supersit : illos ne moreris, mihi crede : hucusque tanfanta egisti, ut illorum in te odium augeri non possit; vires si adessent, ostenderent. Quæ-stiones P. Cotoni libens vidi, indicia nedum pravæ, fed & inanis mentis, cum doctiorem existimarem . Est hic illius Societatis amicus quidam, qui in Italicum vertere, & imprimere cogitat : fi perfecerit, exemplum ad te mittam . De Ordine Servorum quod quæris explebo. Origo est ex Florentia : in ea Civitate Mercatores quidam se in Collegium coegerunt anno Domini 1230. quo tempore ea Regio hujusmodi partuum ferax erat . Dicebantur Laudesi, primum quod in laudibus B. M. Virginis cantillandis affidue occuparentur; mendicare cœperunt, ut tunc in ea regione mos novorum Collegiorum, habitu induti toto nigro, ut Beatæ Mariæ Virgini mortuum filium lugenti collugerent. His de causis a vulgo nunc Servi Beatæ Mariæ vocati; inde ad nos successores nomen, & color vestium. Que de initiis, &vita Barclay , ac de filii eruditione docuisti , gratissima fuere, & magis filium demiror, quod Jesuitarum amicus, & Cliens, illorum peste infectus non fuerit. Quod de nomine potestatis in Ecclesiam admittendo nec ne deliberas, vere res deliberatione digna est . Nominum nulla cura habenda effet , nisi abusu significationum etiam rebus perversi homines abuterentur, quemadmodum pofiquam nomen Ecclesiæ sibi appropiarunt, etiam bona, que in totius Ecclefiæ dominio, & in Ministrorum dispensatione tantumodo erant, reliquis exclusis proprio tantum

tum dominio subdiderunt. Ego licet abusum not minis to potestas maxime oderim , nomine non omnico abstinendum centeo, cum S. Apostolus in fecunda ad Corinth. igußias voce bis usus fit , cujus nominis verbum in priore epistola in fignificatione imperandi , & dominandi ufurpat, licet ego olim in meis abortivis ubique ministerium Ecclesiasticum libentius dixerim Romani propterea mei imaginem apud inferos pingi justerunt; & quoniam vim coactivam in Principes supremos illis prorsus non concessi, nec in alios, nisi Principum ipsorum privilegio. Cum manus defatigata effet in multis litteris exarandis , hæc ex ore dictantis excipi volui, & fermonis dulcedine raptus, ac si tecum præsente loquerer, nunc video modum excessisfe, nec tamen facti poenitet, te fortaffe ad rependendas vices excitavero. Mea imperfecta in finum tuum liberius commisi, quæ tamen omnibus communicari nolim . Sunt quidam opinionibus præventi, & Doxolatræ, quibus nist ad aurem loquaris offenduntur, quos tamen offendere non est operæ pretium, decepti, an sponte suis opinionibus detineantur. D. Richerio, quem ex scripto, & ex familiaritate fua doctiffimum virum censeo; meo nomine gratias agi, & falutem dici exopto, De Panvinii operibus obliviscebar. Ea in unum corpus numquam impressa fuere , Librarii nostri referunt libros de Republica, O de Fastis Venetiis impressos anno 1550. De Cardinalibus 1540. 60. rumque exemplaria haud inveniri nisi usu attrita. De ludis Circensibus anno 1604. Primatu Petri Veronæ. Fastos possibac Romæ iterum , & Heidelbergæ: de Republica iterum Parisis, & Francosurti. Si quæ hic reperiuntur vel nova, vel detrita colligi velis, reliquum est, ut jubeas. Ego, Vir Excellentissime, te maxime exoratum velim, ut me tui amatorem, & admiratorem solita benevolentia prosequare; yale, atque has nugas æquo animo ser.

Venetiis 8. Decembris 1609.

## EPISTOLA. VIII.

## AD EUMDEM.

Oleo litteras isthinc recipere post 15. aut 16. diem, ac tuas postremas 31. Januarii datas prima hujus mensis recepi. Sed quo serius appulerunt, eo maiorem voluptatem inde percepi. Quod ad te seripserim de potestatibus, quibus hic Mundus, & Regnum Caelorum administratur, antea mea suerar opinio tantum, nuodo cum tibi probari videam, ac etiam ratione firmari, mea erit sententia. Satis magnum Theatrum tu mihi es D. Richeri, seriptum attentius legam, quod in tanta temporis angustia tantummodo percurri, interim rogo, ut meis verbis gratias illi agas, & salutem dicas. De magnæ Britanniæ Rega a te

diffentire non possum; ex literatis studiis illud adeptus est, ut a veteratoribus circumveniri non possit, quo morbo multi magno malo Principes laboravere; verum libidine humani ingenii vincitur ille, & libentius in arte aliena excellentiam, quam propriæ exercitium oftentare videtur. Magnum Doctorem magno Regi præferri dicebat Seneca : nihil mihi frigidius videtur quam lex cum præmio jubeat, & non fuadeat ; quid dicturum putas, fi vidisset legem cum Apologia, eaque prolixa, & ex Apocalypsi desumta. Cistrensis auctor Tortura e re nata bene illum monuit, quæ calamo cœpit, sceptro urgeret, dicturus si re integra scripsisfet, ut folo sceptro ageret, calamo illi permisso. Vide Casarem ardente, & nutante Germania, imminente domus suæ ruina, artem imperandi spernere, & se magnum Astrologum profiteri. Memineris Neronis, qui moriturus miserebatur Populi Romani, quod tantum Cytharædum amitteret. Magna virtus est posse in Mundi Comædia suam personam agere, & ab aliena abstinere. D. Coiffeti libellum nondum potui totum legere, pauca folia, eaque priora devoravi . Sermonis elegantiam licet in lingua mihi peregrina miratus fum, & eo nomine virum magni æstimo. De modestia vero id dicam quod in fabulis obiter Gallo ga llinaceo dictum : Tu quidem bene canis, at scal pis male. Bellarminus injuria videtur Regem a fficere, hic vero quod majus est irridere. Quid enim aliud est, fi non irrifio, Regi dicere, Ecclesiam numquam

subditos in Reges armasse, nunquam illis insidias paraffe, quasi ille historiarum peritus, & gnarus rerum, quæ fua memoria evenere, crediturus sit tamen , quod tanta eloquentia effertur, quod media nocte Sol fulgeat. Bellarminus non est aufus sententiam suam pronuntiare, ne Italos Principes offenderet, & ipsum Hispania, quos bene novit agre tulisse, qua in nostra controversia contra Principum dignitatem fuere effutita, idcirco Papa potestatem in Reges hæreticos jactat, non quod in alios neget, cave putes; nunquam enim legendus est Jesuita nisi a memore corum doctrina, nempe virtutis effe æquivocatione uti , & mentali refervatione, & fi adverteris , quæ mihi scripsit de Richeone, nunquam putabis Bellarminum tam moderate fententig auctorem , ac in Apologia præ se fert. Hæc eo dixi, ut concluderem, quod si tu duo potissi num loca notasti ubi sumam potestatem in Regem afferit ille , si contigerit, sententiam propriam ex involucris verborum elicere, in eo libro nobis portentofiora explicabit. At postquam cum fratribus Jesuitis sum , de Mariana dicam , miratum olim me, quod tam prudentes viri hujusmodi librum emiserint inihilo Machiavellico minus impium . Sed de septem Tractatibus , quos Romana censura notavit, hoc scias velim, ejus censuræ aliam causam effe, alium-colorem . Color est, quia in Tractatu de immortalitate aufus fuerit tueri Jesuitarum sententiam de Divino auxilio efficaci , tanquam id

non licuerit, lite coram Pontifice pendente Causa vero, quia contra Baronium statuit Adventum Sancti Jacobi in Hispaniam , novum est arcanum Romanæ Curiæ, ut Baronius pro Evangelista habeatur. Scripfit Romana Inquisitio ad omnes suos per Italiam Ministros animadvertant ne quicquam vel minimum quavis in re contra Baronium feribatur; idque fervant religiosissime, ut neque, si quid de rebus Ethnicis dixerit, contra scribere liceat. Diu te detinui dulcedine fermonis raptus, & ratus fermones quali cum præsente miscere . Rogo importunitatem excuses, meque tibi ita devinctum censeas, ut a me ipso non magis , quami a te pendeam . Deum veneror , ut te diu fervet incolumem , milique vires largiatur ; & occasiones subministret, quo tibi possim servus non inutilis fieri'. Vale.

Venetiis 2. Martii 1610.

## EPISTOLA IX.

#### EUMDEM.

Thil mirum , quod Henrici Magni inter V ritus te, & bonos Gallos in mœrorem, ac luctum conjecerit, cum idem casus nos vehementer afflixerit , quos tamen non tam e proximo tangit; communis fuit fane calami-

tas, quæ spem bonorum fregit, & malorum audaciam auxit. Nec enim Jesuitæ apud vos verum & nos acrius urgere cœperunt, in illud unum sibi incumbendum statuerunt . ut Papæ jugum cervicibus nostris imponerent : Rege vivente id per cuniculos agebant, eo dempto id palam aggressi funt . Statim enim Bellarminus , prætextu defendendi sua scripta, a Barclay impugnatione, de Papæ potestate in temporalibus scribere aggressus est , & anteviginti dies vulgavit, & quæ contra Principum Majestatem sparlim, & timide mussitabat, jam confidenter in unum collecta evomuit . Habes in eo libello collectam colluviem , & per nationes distinctam, omnium, qui a 590. annis rebelles linguas Papæ locaverunt, quos tamen yelites Bellarminus ad aciem succenturiavit , armatos fanctitatis, & excellentis doctrinæ titulis . Hos insequitur ipse, victos Principes , & peffumdatos in triumphum ducens, quos nedum a Papa excommunicari, & regnis, ac imperiis dejici affirmar , culpis exigentibus , fed & ob dominandi imperitiam, virium imbecillitatem, aut ineptitudinem, & quamcumque aliam ob causam, quæ Papæ videatur in bonum publicum cessura . Jam Auctor Anticotoni non laboret in æquivocatione propalanda, cum principibus obedientiam deberi pronuntiat, de quibus Principibus loquatur. Sine ambagibus Bellarminus inclamat mandaffe Chriftum , ut-Calari redderentur , qua Cafaris funt , quam-65.00

diu Czsar fuerit; przcepisse Apostolos Regibus obedientiam quamdiu Reges funt , statim vero ac a Papa funt privati, Cæsares, aut Reges esse desinunt . Hæc omnia levia putarem si non contrarium fentientes appellaret temeraries . fcandalofos, hæreticos, si non suam sententiam fidem effe totius Ecclesiæ inclamaret, si reliquos Paralitos Principum habendos, ut Ethnicos, & Publicanos . Credidit noster Barclayus posse hos Papicolas convincie, si morem antiquæ Ecclesiæ objecisset, quæ Principibus & Apoflatis, & Hæreticis, & malis obediens fuit, nihil minus effecit . Fatetur Bellarminus obedivisse . o. bediendum prædicasse, quia viribus, & occasione destineretur, id non factura, aut dictura si illos imperio propellere posuisset. Sed & malam gratiam apud privatos Barclayus iniit cum Bellarmino objecit, pejoris conditionis fore Principes, quam privatos, fi hi non poffent bonis privari, illi vero Regnis, & Imperiis exui possent . Hac objectione novæ sententiæ, & hactenus inauditæ occasionem præbuit, nempe posse Papam de omnibus omnium privatorum bonis disponere, prout Ecclesia utilitas expostulare illa visa fuerit. Quid præterea dicam? Hanc potestatem cogendi fideles ad Confessarios etiam extendit , Libelhum Serenissima Respublica vendi, haberi, vel in fuum Dominium importari statim vetuit, ne co veneno populi inficerentur . Sed quid ? .eam pestem clam in Confessionibus docebunt, & ut Catholicam fidem venditabunt , quo magis cavendum oft, ne facultatem erudiendi

endi istam juventutem concedant , neque promiffis , aut juramentis fidant , quod leges U. niversitatis observaturos promittant . Duz illis funt artes, altera, qua laqueos, & nexus cujuscumque promissionis, & juramenti effugiant aquivocatione, & mentali evalione ; altera occultior, qua ut erinacii in aliorum cubicula quacumque arcliffima ingrediuntur , gnari aculcorum explicatione integram possessionem , domino excluso, sibi solis adipisci. Ita Franciama quibuscumque conditionibus sunt ingressi, occasiones expectarunt, vel pararunt , quibus liberius agere nunc possint . Doleo non vestra tantum, sed nostra etiam causa Francorum plurimos degenerasse, peregrina doctrina infectos ab eis fuisse; timeo etiam ne malum altius ferpat , cum video nullum Advocatorum caufam Universitatis suscipere voluisse nisi juffu Senatus, & cum Anticotonus contra morem prohibitus fuit . Subit timor, ne vos etiam in bellum civile conjiciant, quod utinam Deus avertat .. ut illum toto animi affectu oro ; reliquos adhuc scio multos boros, & fortes Francos, inter quos te non in fecundis numero, quos publicæ cause non defuturos spero , & opto non ignarus festa vestra, juxta proverbium, nobis profesta fore.

Nepotem tuum toto, & aperto animo expeto illum visurus, & excepturus ut dominum, ut fratrem; utinam Deus mihi gratiam largiatur, ut ei obsequium, quod debeo, reddere possim. Enitar, ut in illo videas quantum te

colam, quantum debere tibi sciam, & profitear. Cetrum nisi tibi molestus esse verecer, sapius ad te literas darem: id veritus, satis mihi est a reliquis amicis, quibus frequenter scribo, de tua bona valetudine certior fieri, & per illos tibi sluttem dicere. Verum nihil mihi carius, quam a te literas recipere, neque dulcius, quam dare. In te occulta quadam benevolentia feror, ut si colloqui semel daretur, nihil accidere gratius posser. Faxit Deus, ut ista incolumitate diu sruaris, pro qua ejus Maghati centinuo preces offeram. Vale, ac te unice colendum solita benevolentia prosequere.

#### Venetiis 2. Octobris 1616.

P. S. Vide an ego ad te nimium familiarieter & incuriofe feribam, qui prætermiferim, quod non in postremis ponendum suerat, nempe avide me expechare Senatus Acta post Regium parricidium a te collecta, sancte promittens mihi soli habiturum, & nemini vulgaturum, te ipso sidejussore quo neminem habeo locupletiorem. Cottonis quæstiones opportune ad me missiti illud exemplar a te habueram olim, quod amico accommodatum recuperare nunquam potui: nunc cum maxime desiderarem optatis satisfecisti vulei iterum.

#### EPISTOLA X.

#### AD EUMDEM.

E Xpectatum diu Nepotem tuum tandem læ-tissimo animo excepi, utinam & aliquo obsequii genere complecti potuissem : brevitate temporis & nimia ejus modestia factum fuit . ut nulla fervitii testificatione mihi ipfi fatisfacere potuerim . Patruo in Nepote fruitus fane fui, doleo quod non etiam inservierim; de te curiole siscitatus sum, & gavisus, quod sensibus integris in ista zetate utaris , quod faxit Deus, ut diutissime tibi adsit. Discessit Nepos lento itinere ad te reversurus, ut Lombardiz Urbes lustraret, & videret: huc usque usus est celi statu satis felici, nam perpetuz serenitates fuere, nunc credo ad montes jam accessisse, & post harum literarum appulsum propediem ad te fore. Ille ad te fert, ut narravit , Bellarminei Libri exemplar; nam alias ego curaffem, ut ad te aliud perveniret. De eo libro actum ab isto Prætore Urbano, ut e dignitate Regis, & Regni . Quod malum audacias corum hominum ! qui ipli facrofancti esse volunt, neque vera de le dici patiuntur , & omnia etiam in Christos Domini sibi licere putant . Hac in re videre vellem antiquam Sorbonici Collegii virtutem, & constantiam, nam si semel prava illa doctrina ab aliqua Catholica Universitate damnaretur, ad-

adderentur Principibus animi ad dignitatem substinendam, nam omnes verentur eas voces, hæc est Fides Catholica, qui contra fentit hæreticus est, sic Ecclelia, sic Concilia, sic San-Eti Patres, sic omnes doctores censuere . Hoc est caput Gorgonis, hi funt crines viperini. Ego summopere opto hanc controversiam tra-Etari , & publice potius , quam per privatas personas, non modo quod Principum auctoritate afferenda , & defendenda licet id maxime e Republica, & e divino honore sit, sed etiam quia sic ab omnibus aliis controversiis cessaretur , Jesuitis & Romanensibus in hanc unam incumbentibus; mihi crede omnia huc dirigunt, neque si quis divinitatem e Coolo detraheret , quicquam curaturi funt, modo Pontifici fua Vicedivinitas, vel potius Supradivinitas maneat. In iis, quæ adversus nos Bellarminus scriplit, aperto ore pronuntiavit, nihil aliud effe-Pontificis porestatem ad spiritualia redigere . quam illum ad nihilum reducere ; tanti æftimant spiritualia, ut nihilo paria faciant. Hæc Respublica omnium prima fine ullo exemplo non formidavit eum librum e suo Dominio eliminare, præivit iis , quibus agendi jus , &c. vires funt, a vobis id expectatur. Constanter actum Nemausi, ibi falsorum miraculorum libri igni traditi funt; reliquum est, constantius agant, quibus magis incumbit, quique majorum exemplis urgentur. Id addiderim Universitati profuturum in ea controversia, quam cum Jesuitis habitura est, si præter id quod monuit, qui libellum

lum supplicem ad Reginam scripsit de Jesuitarum doctrina in controversia de superioritate Papæ et Concilii, addat et hanc de superioritate Regis , & Papæ . Sed ifte Nuncius cur tantopere congressus est ifthic , cum neque Pontifex quidquam dixerit Veneto apud ipfum Legato, neque Nuncius hic os aperuerit de eo, quod ab hac Republica gestum fuit?an sibi videntur dominari in Francia, postquam Rex illorum do-Etrina (fi non alia ope ) periit? Sed fatis fi ut scribis Papicolarum impudentia tibi stomachum movit, & ad ea edenda Instrumenta libertatum. & jurium Gallicanz Ecclesiz impulit, ego eam impudentiam non tantopere oderim , que tanti boni occasio fuerit, & nobis, & Ecclesia uni. versæ; nam e re ejus est ea publicari, & ab omnibus videri . Interim tamen velim id a te curæ valetudinis tuæ non præponi , cui ut aliquando incumbas, hortor, & obsecro. Quod cum calculi morbo pridem tentatus fueris, ( de quo te brevi convaluisse gaudeo ) non aliunde factum nisi quod literarum studiis numquam quiescere jubes . De collectis a te Senatus actibus promiffum accipio, & nomen tuum in Kalendarium jam retuli . Parisini Episcopi attestationem pro Jesuitis videbam nec fine ftomacho, id jam nobis fuadere voluit, ut non fuper Apostolorum, & Prophetarum, sed supra Jesuitarum fundamentum zdificatam Ecclesiam credamus. Sed nihil huc usque egere; Expecta donec Ignatium in albo Sanctorum repoluerint, quod moliuntur modo, & videbis, que nobis

#### 38 PAULI SARPIT EPISTOLE

credenda obtrudent. Utinam Dominus illustratione adventus sui has nebulas discutiat , ne in profundam ignorantiæ obscuritatem totam Ecclesiam involvant . Ego te rogo , Vir præftantiffime, ut fi minus familiari, & ineleganti stylo ad te scribere audeo , brevitatem temporis excuses, cum post adventum tabellarii duo tantum dies nobis concedentur, quibus cogimur omnibus respondere . Deum oro , ut te bene valentem , & fuis bonis cumulatum diutine fervet .

Venetiis 7. Decembris 1610.

## EPISTOLA XI.

# AD EUMDEM.

D Omanorum diligentia factum, ut codem It tempore ad nos allata fuerint, que Regius Senatus fortiter decrevit, & quæ Domeflicum Regium Confilium contra statuerit, non potuimus non indolère vicem fortissima gentis, quæ paucarum ignavia, & depravatione; cogitur inspicere Regni fundamenta labefactata, & id fustinere. Quantum hostes Regis Magni interitu lucrati fuerint, dietim apparet . Utinam non ante annum integre conspiciatur. Calamitas fit nobis communis, quibus vestris successibus animi adduntur, vel minuuntur. Romat narrarunt isthic gesta cum affentatione in nos; quod prudentius egimus, quia scriptis abstinuerimus, quod ut vulgo gratum, ita a cordatis non ignoratur quorsum hæ laudes , & an ez fint in promiscuas artes, in prudentes minz præsertim ob mores, & ingenium nostrum qui licet fatis confantes in obviando , ignaviores tamen in aggrediendo sumus . Gravem jacturam istam , & privatæ , & publica dignitatis fuiffe non est negandum , & tamen mihi exploratum est bonos Francos potius audaciores, quam timidiores in posterum futuros. Ego duas epistolas a te recepi priorem kalendas Decembris cum exemplari Arresti, cum Euphormionis Apologia, & cum non fatis laudato Ioclin . Apologia est eruditione maxima referta, & oftendit ingenium auctoris acre, & grave, sed Auctor Joclin præterea est rerum politicarum valde gnarus. Utinam a vestris Magnatibus audiatur, qui si somnum protraxerint, si errores astu , & suasu hostium commissos non correxerint, me augere, expectent alia & quidem graviora sibi obtrudi . Epistola ad Paulinum Exdatarium, quam cum fecunda Epistola tua Id. Decembris recepi, Jesuitarum rapinas transalpinas refert multas, quas ignorabam . Sed Italia non est exemta . & cis Alpes iifdem artibus utuntur. Verum ego nihil magis miror , quam potentiam , aut impotentiam, quam isthinc habent, tibi cum omnia imprimere liceat , & impressa habere , tamen contra cos miscere non licet; attamen

#### 40 PAULI SARPH ErisTOLE:

quo magis favoribus abundant , eo citius opprimendos spero bonorum consensu . Gaudeo , & laudo , quod a colligendis publicis monumentis non discedes : nunc cura magis est intendenda, quo hostes ex adverso magis laborant . Mirum quod decem & amplius Jesuitæ omnes vires adhibent, fibi & Papæ Orbis Imperium moliuntur; Principes, ac illorum intimi Ministri quid agatur negligunt , & quod majus est, obliftentes deterrent. In isto Senatu. & in privatis Senatoribus spei multum, modo Jochn audiatis, primas opportunitates accipiatis, vel potius venientibus obvietis : fed ineptus ego, qui currentes incitandos credam . Ad me venio post discessum . Foscareni Legati non video tutam viam per quam ad te liberiores literas dem : quare huic Epistolæ finem imponere nescio tamquam; fortasse tuis aliquamdiu cariturus. Ego aliam viam aperire conabor. Interim te rogo, & precor, ne e tui memoria excidam, fed ut me tua benevolentia dignatus es: ita in perpetuum prosequere. Vale.

Venetiis 4. Januarii 1611.

# EPISTOLA XII.

## AD EUMDEM.

Egatus Regius in suo ad nos adventu animum meum læntia implevit redditis mihi hi tuis literis gratiarum plenis, quibus statum tuum edoctus, follicitudinem remifi, que animo inhærebat ob allatum nuncium de tua valetudine. Ubi de tua sanitate ex tuis literis comperi, gratias Deo egi, gratulatus fum Galliæ, sed mihi in primis; & dum de responsione cogito, supervenit a te secundum beneficium, literæ nempe 15. Januarii . Nihil profecto ingratius accidere mihi potuit, quam literarum connubium inter nos abruptum, quod cum instaurare epportune, & importune cogitarem, nulla tamen unquam ratio occurrit, qua mihi viderer id tuto efficere posse: Ut euim communia, & que officii funt scribamus nihil vetat ; verum ego nisi possim in amici sinum animum effundere, maxima molestia afficior, neque possum communes illas literas, & insultas exarare, quin in animum subeat odium malignitatis humanæ. Miror, ut ad vos perlatum fuerit, conquestum me de quibusdam meis literis proditis nec enim ea de re quidpiam cum ullo mortalium locutus fum, neque loquendi ulla ratio fuit; ne tamen id quod accidit in majus accipias, rem totam enarrabo. Vir ille, de quo nunc fermo, primus ad me dedit literas officii, & humanitatis plenas . Scripfit deinde affidue, & ut ego arbitror magno cum amore erga me, & benevolentia; illum ego putavi virum bonum, & perfectæ integritatis: erat affidue in domo Legati Foscareni , ad me mittebat literas tuas , & D. Leschafferii , quos ego impense amo, colo, & veneror . Annus nunc agitur cum a nobili & optimo viro fignificatum mihi fuit , illum Nuncio Pontificio tradidisse quasdam meas literas. Ego, qui ad eum de re literaria nihil unquam scripseram, sed tantum que nova hæc Regio ferebat ( non tamen fidei .mez commissa, nam illam ulla de causa unquam violarim ) incertus fui, an bona mente, vel levitate animi, vel quam aliam ob caufam id ille egerit; substiti, neque post ad illum aliquid literarum dedi , licet ille pluries ad me eadem humanitate scripserit; adhuc ambigo quid mihi credendum fit , nisi quod certus sum literas traditas fuisse. Verum quidquid sit nihil mali inde timeo, quia nihil ad eum scripsi, quod palam non liceat, nisi hoc tantum quod literas dederim ad virum Religionis non Romanz, quod Roma fummum peccatum habetur; fed nos manumiffi fumus. Illum virum Deo teste amo, neque eam ob causam benevolentiam imminui, & mihi jucundiffimum effet, fi possem ad ejus minuendas miserias auxilio effe : illud tantum animo constitutum est ad illum nullas literas dare, donec integra res comperta fuerit; fed ego risi visis literis isthinc ad amicum scriptis, ubi dicitur meas literas Romam miffas, & inde huc, & ea de causa Principi invisum, quorum duo postrema falsa funt, primum an verum sit nescio. Sed de his fatis , diu in his nugis te detinui , fed ea de causa ne vel tu ob samam priora crederes de eo viro ; & mihi gratissimum erit , si aliquis finistram opinionem ultra verum de eo conceperit

perit, ut pro veritate occurras. Que acta isthind funt in Jesuitat, Gallicam libertatem & ingenuitatem redolent ; verum filere non possum , dum inter vos degunt, vobis timeo; quo magis irritantur venenosiores fiunt ; ea de causa nobis infesti sunt, & non perturbant magis abfentes, quam cum adeffent . Inftabunt contra vos acrius, neque numerus est contemnendus, fuppletur enim diligentia ab illis, & affiduitate, & Romæ fummum piaculum est illis non cedere, non modo illos offendere. Testis est Abatis Du Bois anima, nam a corpore abeffe non dubitant , licet familiaris Legati Regii apud Pontificem residentis; Ego testis oculatus effe non possum, sed ex publica & amicorum fide hoc affeverare queo , 24. Novembris suspenfum fuiffe quemdam virum, quem tunc omnes . dicebant , & credebant effe Abatem Du Bois , & si ille ipse non fuit neque ullus Romanus, neque ipsi Lictores, & Ministri justitize sciunt quis fuerit , hoc inquam , ne iis , que certo scio, aliquid addam . Sed redeo ad Jesuitas . Beaki me dum ais cogendum in unum volumen, & excudendum quidquid in Senatu actum est, ne mihi dicas nihil melius, aut jucundius, aut lectione dignius unquam evulgatum , id enim compertum, & exploratum mihi, tantum ut ego ea jucunditate legendi non caream, rogo . Expecto item Acta Senatus a te exferipta, quæ promiseras, & promistis. De duobus Con-ciliis Pisanis quod ais, credo de eo loqui, quod, jam centesimus annus est, celebratum fuit .

#### PAULI SARPII EPISTOLE

fuit, & de priori, in quo creatus est Alexander V., hujus Acta numquam vide; alterius fragmenta quædam semel contigit inspexisse; arbitror non magnam fidem habiturum, quoniam Maximilianus Cæsar illud abjuravit, & Regnum Franciæ in ejus obedientia non perstitit , & tandem iidem Cardinales auctores abjuravere : & licet Ecclesia regi non debeat exemplis . sed Canonibus, & rationibus, neque prudentis fit res ab eventu æstimare, attamen nescio quo magno malo modo exempla & eventus præferuntur bonis Conciliis, atque rationibus. Ego. ut maximo affectu opto ea omnia ad me mitti, ita de via ambigo. Per Bibliopolas vestros non tuto hic pervenient, illi namque Francofurtum deferunt, quæ ut ad nos veniant per Tridentum transire oportet : ibi vero habent Romani Ministros, qui diligentissime inquirunt libros Venetias afferendos, & securius Inquisitionem exercent, quam in ipsa civitate Romana. Ubi liber mittendus magnus non fuerit, satius est per Taurinum si non integrum saltem per partes mittere, aut si Francosurtum advehitur non Bibliopolis, sed Mercatoribus tradere . Si me his literariis munufculis honorare constitueris, ego præscribam ad te nomen Mercatoris Francosurtenfis, cui fasciculus ad me deferendus tradendus erit.

Ego, Vir amplissime, levi quadam manu debilitate correptus, ut illam minus defatigarem, & tibi parcerem, ne majori molestia ob charaeterum consusionem afficereris, hac mane usus fum. Restat ut prolixe & nugaci epistole ignofcas, & me tui cultorem, ut soles, diligas. Vale.

## Venetiis 14. Februarii 1612.

Si quidquam ad me mittere libuerit per Bibliopolas Parisenses ituros Francosurtum in proxima Quadragessua, id ad me perferetur, si in ea civitate traditum suerit Hieremiæ Boudevino dirigendum Baltassari Charles in hanc civitatem, cujus manu notula hic inserta erit.

## EPISTOLA XIII.

# AD EUMDEM.

R Edditæ mihi fuerunt tuæ literæ 16. kalend Julii datæ: non referipli statim temporis angustia pressus, postea morbo gravi,
& molesto correptus, coactus huc usque sui
disterre. Nunc semirecuperata valetudine inprimis maximas gratias habeo, quod recordatione
tua me dignum putes, & negotia, ac sudia
intermiseris, ut me literarum ruarum commencio honorares. Obstupui interdictam suisse editionem Pisanorum Conciliorum instante Nunciq, ut rem Regno isti insuetam. Libertati vostræ per artes Jesuitarum huc usque insidiata
sunt, illam aperta, vi, ut video, modo aggree-

diantur, in que vicem vestram doleo , & nobis timeo; nam si semel potuerint novam do-Etrinam in istum Regnum intrudere , nulla fpes reliqua, ut nos numero pauci, & viribus impares soli possimus obsistere. Non sunt quinquaginta anni, cum in Francia nullus reperiretur, qui ei doctrinz aurem accommodaret ; modo tot funt., qui illam imbiberunt , ut si eodem paffu progrediatur brevi occupatura fit omnes præsertim cum vulgo utilis videatur . Habent in ea omnia vitiorum genera patrocinium . Avari rationem habent, qua fine ullo conscientiæ morfu spiritualia omnia nundinentur ; fuperstitiosis imagunculæ exosculatio omnium Chriflianarum virtutum exercitationem supplet : gloriæ cupidis , quibus per fortuna dejectionem nonnisi per scelera innotescere licet, summa facinora fanctitatis velo obducuntur; desides habent, unde falutis suæ incuriam excusent : qui nullo Divinitatis timore tanguntur, habent vifibilem Deum , ejus cultu ceteris præstare glorientur. Tandem nullum est perjurium, nullum fagrilegium, nullum parricidium, nullus incestus, nulla rapina , fraus , aut dolus , que dispensationis velo pietatem non induant : Quid mirum fi a pluribus recipitur, quod plurium cupiditatibus accommodatur? non tamen propterea bonis viris animus despondendus; ea calamitas omnium faculorum fuit, ut pro divino honore, & pro veritate pauciores decertarent . Decertarunt ,tamen semper, & acerrime; at corum laboribus Deus adfuit , ita & nune sperandum . Laudo

quod tu , ut invidiam & infectationes effugias . a scribendo abstines, & antiquorum scriptorum publicatione veritati viam aperis, neque ego unquam nisi cogente necessitate ad scribendum animum appulissem Jesuitarum audaciam quotidie augeri animadverto, sed nunquam eousque pregreffuram putaffem, ut Senatum Parifiensem fibi fuspectum aperte dicerent, quem tot annis nullus unquam usus fuit in suspicionem vocare, & cujus judicia universus orbis miratus est. Orationem, quam ut in Senatu a Montolono habitam publicaverunt, perlegi; in ea Cotonis ftylus mihi manifestus videtur, neque credibile est tamdiu, & tot verbis Montolonum oraffe . Orationem dignam que legatur existimo, quia Societatis temeritatem prodet . Maxime gaudeo, quod inimici Richerium findicatu fubmovere non potuerint , nam ejus viri oppressio verz doctrinz plurimum obeffet : eam vellem , ut ille , edito justo opere, probaret, & defenderet, quod bonis viris maxime est in votis. Literarum commercium inter nos plenum restituetur intra annum, ut spero; sed interim etiam per Dominum Leschasserium ad te scribere non prætermittam, licet non eadem libertate, qua tunc usurum spero . Francosurto adhuc nihil accepi , sed non mirum; juffi enim, ut inter mercium magna involucra quidquid fuit reponeretur, quo ab exploratori. bus Tridentinis tutum foret Deum precor, amplissime Domine, ut te diu servet incolumem. Vale .

Venetiis 14. Augusti 1612.

# EPISTOLA XIV.

## AD EUM DEM.

Ratiffima tua munera recepi cum maxima J agendarum gratiarum obligatione, tua nempe volumina, que latere piaculum fuiffet . Jesuitarum Bullas manuscriptas summo labore & diligentia conquisitas nactus fueram, nam eas, licet impressas, inter arcana habent, neque exemplaria nisi probatissimis inter cos permittunt, quorum etiam rationem requirunt. Pifanorum Conciliorum acta nunquam videre contigerat , que vulgari , & perlegi e re Ecclesia foret . Illud namque Papam a nemine judicari posse, origo est & fons amaium malorum . A-Eta ipsa in Italia videri nunquam permittent fi poffent Constantiensia, & Basileensia delere quam libentiffime aggrederentur, & tandem aliquando id acturi funt, & quanto citius. Julii Apotheosim legi cum voluptate : miror eo tempore aliquem stanta scivisse, præsefert au-Storem Erasmum aliquem , aut cordatiorem : Auctorem politica differtationis non possum non mirari , non amare , non colere : libellus est omnibus numeris absolutus : aperit Auctoris peritiam , prudentiam , & judicium , quod fapientiz anima est . Utinam quisquis ille fit diu vivat, & ingenio & scientia ad publicam utilitatem utatur . Barclay pietatem eum illius litéris

teris fimul recepi, opus elegantia conditum ; oh quam scite in præfatione aperuit, quo nobis adversarii præstant, & quo nos illis minores fumus ! de reliquis tu probe nosti , quidsentiam . Nos semper defensiva bella gerimus . & iis invitis, quos maxime pro nobis stare o. portebat. Mirum quod Cancellarius Nuncio obfequutus non fuerit, si omnia Jesuitis prospera isthic eventura funt, quos non tam potentes videor inspicere, qui timore coacti sint ea delere , que de Barclay patre scripscrunt : que tamen cur deleri filius optaverit, perspicere noa poffum ; an non cederent in paternam gloriam ? Ego ante Barclajum feripsi , licet fere suncti Principes exemtiones Clericis concesserint, nunquam tamen inventum iri eos a fuprema potestate principali ab aliquo exemtos, aut eximi potuiffe , quod a nemine acceptum, fed fola observatione notatum protuli, nescius an antea ab alio dictum fuerit , argui tamen novitatis posse non putavi , nam noviter di-Stum antiquis Principum legibus , & decretis firmatur , & contrarium commentum quantumvis priscum illis redarguitur. Illud tamen divinare non possum , cur addiderit Barclajus a me non commonefactos, ut par erat, eos quorum intererat id scire ; sed ad rem redeo. Jefuitas video non insidiis tantum, sed & vi aporta vos aggredi; quæ in Richerium acta funt fummo animi dolore accepi, non tamen arbitror propterea animum illi deponendun ; nam licet factione inimicorum veritatis oppressus sit

novis, & inauditis modis, inimicis tamen ad perpetuam infamiam victoria cedet ; ei vero fuccubuisse omnium bonorum amorem conciliaverit ; consilia eventibus non metienda funt . fed causis ; ille cum libellum emisit , cum fe auctorem prodidit, id egit quod e publica utilitate effe videbatur. Si eventus optatis non respondit, Dei fortasse providentia actum, ut illo privato infortunio incensus publicam causam acrius tutaretur , quod utinam ex illius beneplacito fiat. Que parasti testimonia Regiz au-Storitatis in Pontifices , labor erit inter omnes Orbi proficuus, cum his temporibus exemplis potius, quam ratione agatur; in hoc argumento, & in aliis hujusmodi maxime laborandum. Nam abusus ad sua initia revocare, confutare est. Quod Congregationem Oratorii receperitis. doleam an gaudeam, nescio: contagiones licet parvæ non funt spernendæ ; inde origo Baronii, Bozy, & ceterorum, qui non alium Deum, quam Pontificem agnoscunt; Jesuitarum tamen haud amici, veluti rivales . Tandem in eam fententiam venio, ut gaudeam potius; non veniunt ad remissionem morbi, nisi prius in summo steterint . Gratulor publico bono , quod Collectioni Actuum Senatus extremam manum admoveas . Quam multa funt ; quæ tibi communicare habet animus, quod fequenti anno futurum confido, quando bonum Virum Legatum Principis nostri in isto Regno habituros nes frezo. Nos novi nihil habemus, nifi quotidianas Jesuitarum, & Curialium machinationes, non literarias illas quidem, cum illis omnia dicere liceat, nobis nihil filentio opportunius, sed in salutem, & mirum cur huc usque eventu frustrati sunt. Satis quisque tutus est, qui a Deo protegitur, quem ego, Amplissime Domine, assidue rogo, ut omnia consilia tua sortunet, & omnes Divinas suas gratias cum vitæ incolumitate largiatur, mihique donet, ut aliquando gaudere possim de aliqno tihi exhibito obsequio.

# EPISTOLA X V.

#### AD EUMDEM.

Diu optavi posse te literis colere, ut solemantinui, se tui memoriam perpetuo veneratus sum. In eo rerum statu vivimus, ubi cuncta cicumspicere cogimur, & non ratione regi, verum tempori deservire, & id conari non ut de nobis nemo male loquatur, sed ne omnino loquatur; nihil mihi utilius soret quam otium & desidia, nisi ab illo vitio magis, quam a morte abhorrerem; non tamen semper, & ubique iisdem angustis premor, per vices relaxatio succedit. Qua difficultas post discessimus til. Foscareni contigit, appulsu III. Domini Gussini hujus Reipublica ad istam Majestatem Recogimi hujus Reipublica ad istam Majestatem Recogimi superiori supremo per successimo designi supremo per su

## SZ PAULI SARPII EPISTOLM

giam Legati sublata est. Hinc liberior mihi vifus; ausus sum mei memoriam his litteris apud te instaurare ; exoptans, ut meum nomen jamdudum in servorum tuorum albo inscriptum . vetustate non obliteretur, quod harum literarum est præcipuum caput . Huic accedit Ill. D. Guffonii Legati laus, & commendatio: hic vir est rerum politicarum maxime peritus, libertatis amans, & colloquiis optimorum, & tui similium maxime gaudet, quem si aliquando invisere libuerit, ut impense exopto, oro, & postulo, consuetudine magni viri perfrueris, milique rem fummopere gratam facies . Ceterum, amplissime domine, Divinam Majestatem precor, ut te diutissime servet incolumem, & mihi donet, ut animi in te propensionem debitis servitiis ostendere possim . Vale .

Venetiis 11. Junii 1616.

## EPISTOLA XVI.

#### AD EUMDEM.

Summa animi lætitia tuas literas vidi; & legi. In eis te veluti præfentem veneratus sum, gavisus quod integra valetudine perfruaris, cui rei sidem e characterum formatione desumpsi, quæ constantem oculorum aciem, & manus firmitudinem ostendit. Deus velit e-

amdem incolumitatem perpetuo fervare, ut Majestatem ejus oro, & exorare confido . Elapfis annis, dum nutantem Franciam audiremus, Senatus iste, & tu præcipue ante oculos meos obversabamini; favebam votis, ut & nunc tranquillitatem istius Regni toto animo exopto, sciens incolumitatem Italiæ saluti vestræ inniti. De nostris rebus multa, & magna tibi dicenda forent, si tempus superesset, & Tabellarius a fuo appulfu ad difceffum diem unum interposuisset. Cogor differre. Accepi narrationem rerum gestarum in isto Senatu post placitum 28. Martii 1616. quam maxima aviditate, exaratis his literis, sum percursurus. Interim ut scias etiam hic nova evenire, quæ non exspectarentur, ad te mitto consilium Prælati, quem ego & doctum, & pium existimaram, sed an eamdem de eo opinionem habiturus fum mihi nondum liquet, donec audiero, quo tandem pervenerit, & quid labores, quos molitum se testatur, boni aut mali contincant. Romæ statim damnaverunt quæcumque ab eo scripta, edita, & edenda, & scribenda cum claufula ipfis ulitata, ut hæretica, erronea, fcandalofa, & piarum aurium offensiva respective. Hanc illius declarationem, vel ut nos dicimus, Manifesto publicavit, & imprimendum curavit Heidelber-Qz. Quid deinde illi evenerit nondum scimus. His literis invitus finem facio temporis angustia coactus, fed Deum precor, ut te din publico bono fervet incolumem.

Venetiis 24. Novembris 1616.

## EPISTOLA XVII.

## AD EUMDEM.

Uas postremas 3. Januarii datas, 5. Februarii recepi . In eis æqui & constantis a. nimi impressa vestigia introspezi. Justus est tibi dolor, quod isti nuper florentissimo Regno duo bella Civilia immineant . Quod ab offenfionibus non contentorum præsenti rerum statu excitatur breve futurum spero , & in politiz reformationem desiturum ; sed ab eo valde timeo, quod in Pictaviensi regione initur, & miror Espernonium tantis rebus exercitatum, & in ea qua est ætate consilia tam præcipitia copisse. Illud bellum, nisi Deus avertat, Regnum concutiet, & convellet Religionis obtentu : & qui inconsulte movent , non poterunt , cum voluerint, transigere. Sed nos non melius valemus . Ad utrafque Italiz portas bellis urgemur, & de pace tractatur; quæ fi succedat, incertum an bello gravior futura fit. E Gallia , unde olim adjumenta libertatis abunde hauriebamus, modo exeunt instrumenta servitutis. Per Rhetos ad nos tantummodo militares copiæ venire possunt, quod iter nobis præcluditur a Regiis Ministris, quorum interest nos falvos esfe, nosque dubio procul juvarent, nisi aureum Diacatholicon ebibiffent . Ego tamen me consolor , quod sepius expertus sim optata

in deterius, adversa in melius cecidiffe, meque iple moneo nos in hac mortalitate politos a Deo; ut ex eventis ejus voluntatem observemus, eique nostram-conformemus. Interim etiam adverto non ita bene agi apud eos, qui vestra & nostra mala excitarunt. Ubi Reges ztate non funt minores, neque tamen majores esse prudentia, & servos habere Dominis validiores, & pueros imminuere, qui tam celebratas opes fint distracturi . Sed hæc Deus viderit . De Archiepiscopo Spalatenfi post ejus discessum ab Amico audivi , qui cum eo familiariter versatus fuit, inspectos sibi quofdam ex illius libris evulgandis, illosque affirmavit scriptos stylo inaffectato, neque in illis quicquam agi contentiole, ab omnibus asperis verbis abstineri , sua tantum afferi , & cuncta confirmari documentis antiquitatis. Prolixitatem fortaffe nimiam non commendavi ; incertitudinem, & anxietatem animi diuturnam. quam ingenue fatetur, & ego admirarer, si vixisset in Gallia, ubi loquendi, & audiendi commercio nemo privatur, sed ubi ab incunabulis facultate cogitandi homines orbantur : mirum quod vir Liburnus ( ubi magis viribus, quam ingenio valent ) & in Jesuitarum ergastulis educatus potuerit unquam e tenebris emergere . Harum difficultatum respectu judicium meum de illius bonitate, & doctrina innititur, nam absolutum non tam facile pronunciassem. Joannes Barclajus mihi notus fuit pen Satyrici le-Stionem, & ex libro pro Patre ab ipsomet ad me misso, et tandem ex animorum .... satyrica

#### B PAULI SARPII EPISTOLE:

Apologiam præsertim magis probavi . Illunt Romam profectum audivi ; quibus rationibus adductum , huc usque scire non potui ; dies aperiet; reliqui eraditi viri, qui illuc diverterunt, onerati ingentibus promissis, & capaces spe-. ratæ dignitatis excuso, fi vi cupiditatis honeste terga verterint; fed hic uxori alligatus sperare non potuit vel mediocria: si ut liberius in side Catholica viveret, vivet profecto: fertur libellum com-posuisse, quem inscripsit Charatter Regis Anglici, quem tamen nondum videre potui. Ego nollem ei viro , quem valde amo , quicquam adversi evenire, sed Tragordiam timeo; ille ingenio est ad Satyram prompto, pro ea nullibi amplior materia, quam Romæ, & ingens numerus ad illam incitantium : illi maxime timeo , fi juxta Salomonis præceptum exacte non caverit , no . ex corde suo Regi maledicat, neque in arcano cubiculi fui potentioribus detrahat, & crediderit volucres aut ventos delaturos cogitata. Mifer Guillelmus Reboul promissis onustus ob fuam Religionem abjuratam, & librum contra magnum Britanniæ Regem scriptum , magna præmia exspectabat, pro quibus capite obtruncatus fuit 1. Octobris 1611. non aliam ob causam, neque aliud illi objectum, nisi quod casu repertum fuit in ejus arca breve scriptum adversus vitia Romæ dominantium, nondum ab alio visum. Si Barclajus quid scripserit, nihil magni ab eo exspecto edoctus præteritis exemplis, libera ingenia in adulationem Romanæ Curiz empta non minus scientia, quam cofcienfeientiæ jacturam facere.

Ad id accedo, quod hujus epistolæ summum caput est . De narratione reruin in isto Senatu ad me missa dicam ingenue, vidi in ca adhuc ingentem libertatem in præclariffimo ordine, & ejus dignitatem tua opera fustentatam, & costantiam quidem ordinis veneratus sum , sed tuam præsertim, cui non fatis fuit inter præcipuos defendende libertatis annumerari voluisie, sed defensæ præco. & promulgator vel cum periculo offensionis potentium. Te toto animo oro, & exoratum velim, ut me non privatum patiere reliquis , que a te conscripta narras , devoraturum, & perlecturum ea non subsecivis fed pretiofioribus horis; quod ut omnino agere cogaris non modo de promisso, sed tamquam de confecto gratias ago, avide complementum exspectaturus. Pudet non posse par referre, sed quæ tua est humanitas, ac beneficentia propenfionem voluntatis ad tua fervitia pro opere accipies. Interea perpetuo vale, & me tibi fummopere devotum folita benevolentia & favore profequere.

Venetiis 17. Februarii 1617.

## EPISTOLA XVIII.

## AD EUMDEM.

Uam voluptatem animo conceperam ex literarum tuarum lectione, totam arripuit illarum claufura nuncio excessus D.Thuani, quem virum ut semper maxime seci ob heroicas ejus virtutes, ita a nobis repente ereptum graviter indoleo, neque his duobus diebus, qui ab accepto nuncio transerunt, potui animum ab ea cogitatione avertere; sed ille ut vivens functus est omnibus viri optimi officiis, ita posthac gloria apud Deum, & fama apud homines perpetuo perfruetur; & tibi, ac mihi reliquum vitæ potius per memoriam virtutum ejus, quam per mærorem transigendum erit .

Quod isthic ante acto Mense accidit de milite, quem Espernonius fractis publicis carceribus vi extraxit, ad vos tunc temporis perlatum fuit , post , quem exitum res habuerit , non fuit nuntiatum. Putabam ego ( ut evenit quando leges silent ) jus violentiæ cessisse : nunc ex lectione Actorum Senatus, quæ ad me milifti , video 'ad vos pervenisse nuntium rei male gestæ, sed de correctione injuriæ nihil, quam eo iplo tempore reparatam fuisse gaudeo. Miror constantiam Senatus in tuenda dignitate, tunc cum legibus angustus, & lubricus locus effet .

De fortitudine ac prudentia tua nihil dico. de quibus multo majora mihi promitto ; fed non possum non extollere egregium temperamentum fententiæ tuæ, quo & Regio præcepto, & dignitati Senatus, que invicem arietari videbantur, simul satisfactum fuit. Sed quod tempore tam corrupto hi tibi fatim affensi fuerint, cum tot incorruptos fuisse non possim credere, existimationi, quam de te habuerunt, adscribo . Ego minime blandus sum , sæpius , & nune minus dico, quam fentio, fed dicam ingenue ficuti de tua virtute, & constantia semper certus fui , ita te fumma prudentia maxime opportuno tempore cum tyrannis depulsa est, & libertatis radii fulserunt , majora moliturum : id ad nostras rationes respiciens dico, indigemus enim iis, qui exemplis nobis præeant, licet fublint etiam causæ, quæ vos moveant ad minus convivendum.

Legatus Tusus Romæ degens Guicciardinus cognomento de rebus Gallicis cum Jesuitis quoridie deliberat. Consilia ad Pontificem & Cardinalem Borgiam referuntur; omnibus machinis & spiritualibus, & aureis manus admoventur. Utinam prava consilia, ut olim sape, Deus subvertat. Sed ad acta Senatus redeo; illa devoravi tantum ut generali idea animum informarem: plura vidi, quæ me instruere possunto De quibussam agendi modis apud vos antea mihi ignotis, sed quæ prima facie maxime mihi probabilia visa sunto, per partes cuncta ruminabo, magis probaturus gesta

post iteratas lectiones. De recuperata ab isto Regno libertate, & a maximis periculis evalione', ex animo gratulor , & maxime scire exopto nomen viri, unde initium istius tam pru-dentis & salutaris consilii, quod enim ad Regem attinet inde illum maximi æstimo , quod audiendi capax fuit , nihil minus laudaturus Regem virum, vel etiam senem. Modo Rex indiget vel eodem, vel alio monitore, qui ficut violentiæ obviam ire edocuit, ita modo ad cavendas infidias inftruat . Irrumpent præterea , Religionis prætextu, & pietatis fallaciæ & hujus fæculi venenum hypocrifis, a quibus nifi benignitate Dei, nemo cavere potest . Res nofirm in ambiguo adhuc funt . În Forojulenfi agro post militum Batavorum accessum multa munitiones hostibus sunt ereptæ, ut ea in regione hac æstate bellum confici posse sperandum fit . In Pedemontano Hispanus Vercellas obsidet, sed spes est defendendi. Utrobique bellum contra illum expensis Reipublica agitur , licet hic non minus æstimanda sit virtus, ac solertia Ducis Allobrogum, ac Filiorum, quæ si deeffet , pecuniæ non effent fatis ad reliftendum, ficut neque fine illis virtus satis effet . Hispanis bolus est ereptus e faucibus recuperata a Francis libertate, nam si in coepto super Gallias dominio perrexissent, tandem & nos oppressi fuissemus. Sæpe & nunc Monarchiam arrepturi videbantur, cum aliquando improvifo facinore dejecti funt . Ita Deus pro sua clementia semper evenire velit; quem etiam rogo, ut

te diu incolumem, ac mei amantem servet, mihique eam gratiam largiatur, ut tibi non inutilis servus siam. Quo sine post manus oscula summam selicitatem precor.

Venetiis 6. Junii 1617.

# EPISTOLA XIX.

## ADEUMDEM.

Testamentum D. Thuani legi magno mœrore ob tanti viri amissionem, ied lætus ob recordationem virtutum ejus Animadverti qua pietate, & spe vivens sustentaretur. Ille prævit nobis exemplum, quod sequamur. Sed tibi jam mæstletia deponenda. Sie islum mæstletia deponenda s. Sie islum mæstletia tegonenda s. Sie islum mæstletia puto, ut cum lætitia memoriam ejus retineas, & quæ voluerit exequare. De meo Commentario nihil tibi, ut nec ulla-alia in re negare possum; tu seis quid meæ rationes serant, nempe ne cadem lingua ilidem verbis exsertiatur : quod tibi noo crederen nec mei ipsus sidei committerem (ita mihi Deus bene saveat, ut nulla hyperbole utor) sie in te totus essum su ut æque tibi ac mihi credam. D. Gusson Legato per cundem Tabellarium serie bo, ut tibi totam illam seriptionem trudat e illam recepturus, cum tibi reddere vissum seriilam recepturus, cum tibi reddere vissum seriilam seriti illam seriti tilla habita liceat quidquid vissum seri

## 62 PAULI SARPII EPISTOLE

excerpere, & rebus ipsis ( vel omnibus ) uti; charactere tantum mutato : & quacumque in re putato nihil a te juberi posse, quod summa voluptate, & voluntate non sim executurus : sed de his satis , nam plura addere ejus effet, qui cum alieno, & non cum altero feinso loqueretur. De Cotono quæ scribis attonitus legi, non arbitror fine magno aliquo arcano, immo mysterio facta. Rogo te, insidias cave, & pro mez formidinis ratione brevem historiam accipe. Jacobum Badoverium Patavii, & Venetiis diu novi, Reformatæ Religioni ufque ad superstitionem addictum : ille reversus in Galliam divertit ad nostros. Ubi in Italiam rediit, rogavi quibus rationibus a paterna Religione dimoveri potuerit, in qua natus, & educatus fuit . Respondit P.Cotonum Civitatem Melou, aut Abderam metitum validissimis argumentis omnem religionem dedocuisse, & extirpaffe, inde in vacuum finum utiliorem inferuiffe: quidni igitur tibi ab eo timeas, qui nullum numen timet ? Cafus Concini, & ejus Vidua ludi rerum humanarum fuere, que pios movent fugiendæ polypragnofines . P. Puteanum meo nomine falvere maxime cupio ; quem recens notum inde magni facio, quod a Thuano Bibliothe z, & Editionis historicz cura ei demandata fuerit . Quod reliquum est, Amplissime Domire, Deum oro, ut te suis divinis favoribus femper prolequatur, & mihi donet, ut tibi fervus frugi esse queam .

Venetiis 4. Julii 1617.

# PAULI SARPII EPISTOLÆ

A D

JACOBUM LÉSCHASSERIUM

EX COD. COLBERTINO 2832.

# EPISTOLA I.

Supplici tud libello, Vir. Excel. cujus exemplum ad me mififii, animadverto, tibi non minus laborandum pro tuendo Arrefto obtento, quam pro obtinendo laboraveris; fed tanti eft pro impé-

dienda Cleri audacia illud decretum servari, ut sit operæ pretium nunquam a labore desse e. Prudentissime tu Regi exposuisti, quod si Clero permissum suerit advocati actionem censura notare, inde transibunt ad Judicum sententias, post ad Regia edicta, & tandem ad Legges, quæ Regni sundamenta sunt. Inter hæcobiter meministi, quod Archiepiscopus Aquensis mandaverat Presbyteris, ne absolutionem ia Paschate tribuereat Sanatoribus Aquensibus; ne

## 64 PAULI SARPII EPISTOLE

que praterea dicis, quo ea res evaferit tandem id quod feire cupidiffime exfpectabam; name hoc anno in Civitate Pinguenti , quæ ad Dominium Reipublica spectat, sed Diecesi Tergeftinz subest, mandavit Episcopus Præsbyteris. ne audirent Confessiones Capitanei, & hominum Communitatis, eo quod illius præcepto de non admittendis quibusdam Præsbyteris paritum non fuerat; & quia Tergeste non subest Venetorum Dominio, Episcopus videbatur sibi posse tuto pro libito agere : præfertim cum neque is effet rerum status, ut Roma remedium exspectari poffet; huic difficultati hoc modo obviem itum est . Archipræsbytero loci mandatum fuit , ut declararet, non potuisse Episcopum miscere forum pœnitentiale cum contentiolo , & propterea Præsbyteros non teneri eius mandato de non audiendis Confessionibus obedire; quamobrem irent, & Exomologeses suas de more facerent, atque ita factum, & Episcopus quo se verteret nesciens, silentio rem approbavit . Hae olim non fuiffemus aufi , fed modo novis gravamipibus nova remedia adhibere cogimur . Scire opto quibus vos in hujusmodi utamini, & quo uli fuerint Aquenies . De Jesuitarum arcano agendi moda in his locis, unde ejecti funt, ipfam rem acu tetigiffe te arbitror ; multis indieiis, iisque fatis probabilibus creditur, corum aliquos, mutato habitu, in has Civitates venire, idque ab illis fit non magna difficultate. Hujus rei rationes duz funt , alia ut suos in fide, & subjectione contincant, ne ad alios dis YCT-

vertant : alia ut pecunias a Viduis , & aliis fuperstitiosis divitibus corrodant . Quod miraris tu id fieri cum ordinariorum Pattorum injuria, cum non finant, & ubique locorum Jefuitæ non permittant fuis Devotis quicquam cum Pastoribus tractare, nisi se consultis, & venia prius petita; illud magis mirandum; quod a Pastoribus plerisque eodem veneno infectis foventur . Diffinctio Præsidis le Maistre inter juramentum fidelitatis, & Vaffallatii mihi videtur apertiffima, cum quilibet fubditus, licet nihil habeat rei immobilis, neque etiam mobilis, ( fi id evenire posset ) teneatur nihi-Iominus ad fidelitatis juramentum. Quod vero ais adigi posse Episcopum ad Sacramentum ne potestate ligandi abutatur in perniciem Reil publicæ, adhuc amplius est: attamen nihil maxime verum', & juris gentium effe videtur', cum possit quilibet adigi ad juramento cavendum ea se præstiturum publico servitio, ad quæ tenetur , & teneatur quilibet potestate fpirituali in publicam perniciem non abuti. Quid vero dicemus ad C. Nimis de jurejurando, ubi dicuntur Laici nimis de jure divino fibi ufurpare, cum Ecclesiasticos nihil temporale obfinentes ab eis ad præstandum sibi fidelitatis juramentum compellunt, quod & fieri Papa; approbante Concilio, prohibet? Cupio ex te discere, an in antiquorum Regum Edictis, vel Curiarum Arrestis de hoc Canone actum aliquando fuerit . Ne mireris , Vir Claristime , quod de Sardicensibus Canonibus non tam fa66

cile sententiæ tuæ acquiescam ; id enim ago ; ut veritatem certius comprobare possim . Nobis res est cum Adversariis, qui cum sibi credi sine ullis documentis postulent, nobis nisi clariffima . & evicta non concedant , & hæc aliquando obnubilent, ut unicus Sol nobis non fufficiat, & in meridio etiam cereos accendere cogamur. Quod Afri in Epistola ad Cœlestinum dixerint, nulla Patrum Synodo Statutum, fatcor, excludit nedum Nicznum, sed & omne Concilium ; inde conjectura , quod supposititii sint Sardicenses, levis quidem, sed quam possimus aliis adminiculis fulcire. Primum ea, quam tu innuis, quod Zozimus cos Canones non tanquam Niczni Concilii produxisset, si Sardicenfis effe notum fuiffet , quod & tunc fciri oportuit , cum per folos 70. annos Zozimi Pontificatus a Sardicensi Concilio difet ; cui addi potest, quod Faustinus, & alii Romani Legati, ac Cœlestinus falsitatem objectam ex semisse dibiffent , fi oftendiffent eos Canones faltem alterius Concilii fuisse, nempe Sardicensis. Præter hoc, id ipsum confirmari potest, quod Theodoretus, & Sozomenus, qui ejus Concilii fatis prolixa oratione meminerunt, de Canonibus nihil dicunt, licet alter corum de absolutione Athanasii a Julio ea dicat , que necessario requirerent illorum Canonum mentionem . Accedit, quod 8. 9. 10. 11. de eundo ad Comitatum videntur in aliquo Africano Concilio constituti, & locus ille, de quo fit mentio in 11. Canone, cui Canalis nomen, in Africa fitus. Oftendit Gaudentius auctorem Canonis effe Africanum aliquem Epifopum, prout & in priori Canone nomen Alipii Africanum eft. Sed cum dicti Canones forte fine titulo Auctoris reperirentur, Gaudentius ille creditus suit a scio aliquo esse, acumento appud Sozomenum, qui Ciriaco successi, & Sardicensi Synodo interfuit, & propterea ei Concilio cos Ganoaes Gaudentii nomine deceptus asseripsit. Hazoomnia simul juncta magna sunt, fateor; verum quod illis se convinci Adversarii non sinerent. (1)

<sup>(1)</sup> Neque 198 his fom contenues. Con ragione l'Antore non fappaga delle addorte congetture, perche di fatto fole nen baftano a moftare la falifià di questi Cannqui. Che Zosimo di abbia produti stota il nome di Niceni, e non di Sardi-censi, ciò fi ta lui comune con altri l'ontesici, ciò c. con siricio, ed linnocrano I. si quali sedettro prima di lui , e cen Leme, che alcuni anni dopo glii-fiscesse. Us vustica phis/priptone, sono parole di Siricio (e. 2. c. 1.) Canonie sipositio, que apua Niceam tra/lata est, confirmata, fionda sipositio, que apua Niceam tra/lata est, confirmata, fionda pisque promovere, us talei, vudelicet, ad Eccissasimo Ordinam permitterenture accedere, quales Applicia aussicia distribute, nom quales sito, v. ci es, qui cinqui omilita se fevilia sidmi gloriati soni, qui possiquam pompa faculari adstribi sidmi gloriati soni, qui possiquam pompa faculari estyliturevora, aun megalis vespobilice optarevora multiare, aust studii curam traflare . . . ingeronistra auribus meis, at Esplopa sil possimo con contenti, che dalla Corte, e dalle cure del decolo volevano passare all'applicapato, quali dicono i con con la consul Nicenia bessi il XIII. Sardivente probible, che un canno il Ricenia della fina face e producta della fina recon da la necessita della falicionato, che l'etre conde così da fan prou os per lungo rempo della sia sede, modellia, gravità e verccondia assenda per tutti a gravia alla falicionato della fasi con pome di Niceno sin indicato cassio

#### PAULI SARPH EPISTOLA:

Neque ego his fum contentus , præsertim cum Dionyfius Exiguus Sardicenfium Canonum meminerit . De his Canonibus quod olim cogitaverim , antequam ullam fallitatis suspicionem con-

cenzio I. ( ep. 25. ad Conc. Tolet. c. 3.. ) Quamvis dilectioni vAre regule Nicane fint cognite . . . . tamen aliquam partem, que de Ordinationibus est provisa istruendam puta-vi ... Ac primum, que junt prohibita, digerantur ne quis-piam, qui post Baptismum militaverit, ed Ordinem debeas Clericaius admitti, neque qui caussa 1961 acceptum Baptis-num egerint. . . . . neque de Cursatibus aliquem ad Eccle-siasticum Ordinem venire passe. Lo stesso limocenzio nella sertera ad Victricium Rothomagenjem Episcopum, c. 3. cosi ferive : Si majores causse in medium fuerint devolute ad Schem Apostolicam, sicut Synodus statuit, & beata consuetudo exigit, pest judicium Episcopale reserantur. Il Sinodo qui nominato dal Pontefice, ficut Synodus flatuit, è quello, ch'ecli aveva espresso poco sopra, cioè il Niceno: si que ceusse dec ut se-cundum Nicenam Synodum ... jurgium terminetur. Il Niceno però non decreta, che majores causta ad Sedem Apofolicam poft judicium Episcopate referentur, ma il Sardicente. Questi adanque da lui su indicato col titolo di Niceno . S. Leone ( ep. ad Theodof. Imp. contra il Latrocinio Efesino ), parlando dell'appellazione di Flaviano , e dell'esame della di Ini canfa in un nuovo Concilio : quem autem , fertie ; post appellationem interpositam hoc necessario postuletur, Ca-nonum Nicaa editorum decreta testantur. Di questa necessità, di cui egli favella, non possono rendere testimonianza i Canoni Niceni, che fopra tul punto nulla determinano, benst i Sardicenfi. Siricio dunque, Innocenzio, Zofimo, Leone al-legarano col nome di Niceni i Canoni Sard cenfi, e tal ulo fecondo l'offervazione di dotti Senttori Ecclefiaftici deriva dal registrar che faceva la Chiesa ne' fuoi Codici i Canoni degli altri Concili dopo i Niceni . Avendo adanque Zofimo fotto il nome di Niceni addotti i Canoni Sardicenii , i Vefcovi Africani sì nel Codice della loro Chiefa, sì negli efemplari, de quali loro fureno trasmesse copie da Prelati Alessandrino, e Coftantinopolitano, non trovareno i citati Canoni cortanience fra i Niceni non potevano trovassi , perchè non concepiffem, licet non mihi omnino arrideat; non reticebo. Horum Canonum duz funt editiones, una primz, alia fecundz nomine cumfertur; in priore dicitur Can. 3. Si vobis

erano Niceni . Perciò ( qualunque ne fosse la cansa ) nulla fapendo de' Sardicenti, ferifieto, nulla invenimus Patrum Synodo constitutum. Per altro nel Concilio, il quale porta il nome di Cartaginese I. tenuto in quelle steffa Cattà, in cui si tenne quel Concilio Africano, di cui parliamo, Prato Velcovo Cartaginenfe, uno de Padri, che invervennero al Concilio di Sardica, così parla; memini, fi leggano le fue parole nel Cap. 5. memini in Concilio Sardicenfi flatutom, ut nemo alterius plebis hominem ofurget. Fra i Canoni Sardicenfi, che ora abbiamo, fi trova appunto il 18. ed il 19. nella versione di Dionino Efiguo, ed il 15. nel tefto Greco, i quali determinano fopra tal materia. Dall' effere dunque flati ignoti a' l'adri Africani al tempo della controversia, ch' obbero con Zosimo, Bonifacio, e Celeftino, non fi può raccogliere, che fieno foppositizi. A questi Canoni parimenti pare, che si debbano riterire le parole scritte da Valentiniano III. Imperadore a Tendosio, colle quali afferifee, che Flaviano Vescovo di Coflantinopoli ricorle cell'appellazione dalla fentenza del Latro-cinio Ffefino al Romano Pontefice fecundum folemnitatem Conciliorum. Erano dunque tali Canoni e noti, ed offervati nella Chiefa Orientale.

Quanto alla voce Canale espressa nell' undecimo Canone el Du. Cango nel Giossa dice, che signica strada pubblica. Sant Atanaso nell' Apologia seconda dice, che alcini del Vescovi ; quali intervineno al Concilio Sardicense, storo di parti dell' stalia. Le altre congetture addevtte dall' Autore simo nsità lievi, e non hamo bibigno di replica. Anai, fe alle congetture di voglia dei hogo, convient dire, che il motivo per cui su convocato il Concilio Sardicense, di dece occasione alla formazione di quei Canoni sessi, che sono distintamente presi di mira dall' Autore di questa lettera, cirè, de Canoni, quali versano full' appellazione alla Secte Apostolica. Alla convocazione di questo consistenti dell' autore di questa lettera, cirè, de Canoni, quali versano full' appellazione alla Secte Apostolica. Alla convocazione di questo concilio desero motivo le calumite degli Eustichian contra S. Atanasso, Marcello Ancirano, ed

#### PAULI SARPII EPISTOLAS

places, S. Petri Aposoli memoriam bonoremus ; ut scribatur Julio Romano Episcopo. Inde plura collegi, primum, nullum ante hos suisfe Canonem de appellationibus; aliter non dixisfent

Asclepa Gazense da Ioro condannati, e deposti . Questi, voglio dire gli Eufebiani, fureno chiamati al Concilio, e di fatti andarono a Sardica ; ma rienfando di comunicare con Atanalio , Marcello, ed Afelepa, prefero quindi pretefto di fepararfi, e di notte occultamente futirattifi fi portarono altrove a tenere Conciliabolo, nella di cui lettera Sinodale, che fi trova ne frammenti di S. Ilario, imputando agh Occidentali la colpa della loro feparazione, hane novitatem, così fi lamentano, moliebansur inducere, ut in Concilio Orientales Episcopi quod forte statuissent, ab Episcopis Occidentalibus refricaretur : similiter quidquid Occidentalium partium Episcopi, ab Orientalibus solvereim . Tauti schiamazzi facevano , perché non si volcva confermar fenza il dovuto efame il tenor delle loro decisioni e feutenze per altro ingiutliffune i Costoro alquanti anni prima nel Concilio da effi tenuto in Antiochia formarono questo Canone , in fe stesso buono , ma suggerito loro dall'odio , che gli attizzava contra Sant' Atanasio, il quale iniquamente da essi deposto per Imperiale comando si resituti alla sua Sede... Il Canone è duodecimo in numero : Si quis a Synodo fuerit Episcopus forte dumnatus, & Imperatoris auribus molestus ex-titerit, opurteat ad majus Episcoporum converti Concilium...Si vero lie: farvipendentes mul; fi juerint Imperatori, hos nulla venia dignes effe. I l'adri Sard cenfi pertanto volen lo appostatamente opporfi a tali ingiosti lamenti contra gli Occidentali , lamenti che ten evano principalmente a ferire Giulio Romano Pontefice, volendo opporti a queste deliberazioni suggerite dalla cieca passi ne decretarono così: quod si aliquis Episcoporum, (can. 1.) judicatus suerit in aliqua caussa, & putat se bonam cabffam habere , ut iterum Concilium venovetur ; fi viobis placet, S. Petri Apostoli memoriam honoremus, ut jeribatur ab his, qui caussam examinarunt, Julio Romano Episcopo, & s. judicaverst venovandum esse judicium, renovetur, & det judi-ces. Si autem probatterit talem caussam esse, ut non resricen-tur ea, qua acta sunt, qua decreverit confirmata erunt. Motmoravano gli Eufebiani, perchè da Giulio Poutefice Romano,

fent , fi vobis placet ; deinde nullum effe jus divinum eadem de causa, quod divino mandato dandum fuisset , & non libero honori B. Petri. Tertium, quod Canones illi non videntur constituti in perpetuum, sed pro caussis tantummodo eo tempore vertentibus, cum jus audiendi Appellantes non Romano Episcopo, sed Julio Romano Episcopo tribuatur. (1) Ve-

e dagli altri Vefenvi Occidentali fi ritrattaffero gli affari trattati ne' loto Concilj , Orientales Episcopi quad fo te tacuifient ab Occidentalibus refricaretur ; e i fadri Sard centi proposeto, che di quegli affan si portasse al Pontefice Gulio la relazione , feribatur ab his, qui caussam examinarunt, Juli Romand Epifcopo. Stabilirene gli Eusebiani, che assolutamente si tenesde un auovo Concilio, oportes ad majus Epifcoporum converti fe un tittoro Concilio, o portre ad majin Erjicoporus convexir. Concilion : e i Sardicend Getertarino, che fi rifilimeffe il giudzio non affoltamente ; ma prifa la condizione, che cò venga giulcato opportuno dal Pattefece, e de gil felli ne affegui i giudcio, fi judcaverir renovandom effi judicium, requie e quanta occasione abbiano avata i Sardicend di formare le addotto Canone. In a fled obbe disti del quanto, e tentuno, che fono coerenti al terao. Se dunque decli flare alle congerture, fi ravvifa, che non ne mancano di quelle, le quali fervono ad infinuare la verità di questi Canoni . Prendati però la presente per quella che la è, cioè, per congettura semplice, e nulla più .

(1) Verum hac leviora funt. Certamente le offervazioni fatte hanno poco di forza . Le parole, fi vobis placet, espresse nel Canone non escludono il gius delle appellazioni alla Romana Sede anche ne tempi anteriori a quello Concilio. Qualche anno prima della di lui convocazione così scrisse agli Eu-sebiani il Pontesice Giulio; Oportuit scribere omnibus nobis Peoplai reinnece au la populari possibilità del la ginari effis finance angueralment effe su primum mohi frichatur, us fine que finance angueralment effe su primum mohi frichatur, us fine que finance effective effect

## 72 PAULI SARPII EPISTOLE

rum hæc leviora ut quam sunt, his te detineri æquum sit. Sed tamen horum Canonum censura.

Olympia was a second se

rendeva odiofi agli Enfebiani . Questi però , benche tutti fosfero stati condannati in odio della Nicena Fede, non tutti furono deposti sotto il pretesto, che professassiero dogmi non iani, ma alcuni, come Sant' Atanasio Vescovo Alessandrino, per altri delitti calunniofamente loro addoffati . E par dice Giulio: Cur igitur o in primis de Alexandrina civitate nihil nobis feribere voluiflis? An ignari effis, hanc confuetudinem effe, ut primum nobis feribatur? Con queste parole chiaramente attesta, che il dirigere al Pontelice Romano le dovute informazioni fopra tali caute era cofa già paffata in confuetudine . Se dunone di queste materie dovevali a lui portare la relazione, a Ini altresì fi poteva appellare, quando fenza fua faputa i Concili ie n' erano ingeriti. I Padri Sardicenfi pertanto confermarono co loro Canoni la già inveterata confuetudine ; e giunicando cofa non affatto necessaria far confapevole il Romano Pontesice delle canfe de' Vescovi, in caso che questi si sottometteffero con raffegnazione alle fentenze de Sinodi, frabilirono di ricorrere a lui, quando i medefimi Vescovi richiedessero un nuovo efame della lor caufa.

Alla feconda offervazione fatta dall' Antore della lettera ri-Ipondo, non poterfi raccoglere dalle parole : fi vobis placet., San It Petri memorium honoremus, che il gius delle Appellazioni non fia gius Divino , Si vobis placet , cioè : benche voglano le Divine ordinazioni, che si riconosca per Giudice supremo il facceffore di S. Pietro, e non fiavi bifogno di ftabilire per quello una regola ; attelliamo però la noffra venerazione collo flabilimento di queffa regolà. E perchè l' onorare la mo-moria di S. Pietro colla formazione di alcuni Canoni era cofa dipendente dall' arbitrio, perció fu feritto: fi placet . Ma per altro da ciò non fiegue, che i Padri Sardicenfi giudicaffero, che fosse in loro arbitrio il riconoscere nelle materie al-Iora trattate l'autorità del Romano Pontefice . Nè dicafi, che dalle parole del Canone non fi può dedurre, che tale foffe il loro fentimento: perche balta nel prefente cafo mostrare, che dalle medetime parole ron fi può raccogliere effer eglino fiati di fentimento contra to . Cioè , bafta che le loro parole ammettano una fpiegazione, che non difcordi dal notire fentimente . A mostrar poi , che il fentimento loro si accordasse fura, ut certo statuatur, an legitimi, vel supposititii sint, non est prætermittenda : (1) Huic

cal noftro ferbano altre pruove, cioè, quello che vengono addotte per dumottrare il l'immato del Remanto Nontefice, prichè
em esic facendosi vodere, che eggi su sempre ammessi dalla
chiefa, si d'imfosta in conseguenza esice si su pue
ammessi dal Tadri congregati in Sardica. Si può, altrecsi alla medesfima opposizione fasti incontro col distingue
due cose i l'imia, che al Vontessice Romano si debbano portate le relasienti in caso chi eggi ciò vogsi a, e questa non cade
fotto il plazer. si altra che spontanamente a lati si portino. Se
ferza chi ci al costa ricco, e que può cadere lutto si
dera chi colo di controli della controli della colo di colo
con tutta ragione precedere. Se qui si ripeccisi con però
ci provare, che tate sia stato il loro futtamento, ripecteri quanto ultimamente si è detto prima di palizer a questa conda
re ultimamente si è detto prima di palizera questa econàcon ultima aggione precedere.

rifpoffa.

Finalmente quanto alla terza rifleffione dell' Autore della lettera, che nel Canone non fi nomini affolutamente il Ro-mano Pontefice, ma Giulio Romano Pontefice, nella prima nota ho già avvertito, che con questi Canoni i l'adri del Concilio vostero opporsi al procedere degli Eusebiani, il quale andava a serire Giulio Ramano l'ontence, e perciò espressamente lo nominarono. Si fa, che il Concilio Sandicente fu convocato per ritrattar la canta di Sant' Atanasio, di Marcello, di Afclepa, e di altri Vescovi deposti dagli Enfebiani, e da Giulio refutniti alle loro Se li . Aggiungo : che i Sardicenti professarono di onorare in Giulio non le sue qualità perionali, e proprie, ma la qualità ad esse comuni cogli altri Romani Pontenci, di successor di S. Pietro. S Petri memoriami honoremus, ut feribatur Julio Romano Epifeopo. E certamente l'aggiugnersi al Romano Fontesice il nome ch'egli ha, non prova che fempre a quel folo, il quale viene nominato, debbano attribuirfi le cose, che di lui si dicono . Dimando: dopo la morte di Giulio a chi fi doveva scrivere nel caso propolto dalle parole del terzo Canone fopra citato ? ( nella fua nota.) Si aliquis Epifcoforum &c. putat fe bonam cauffam habere . . Pontefice fenz' aggiungere il nome .

(1) Huie cardini maximus orbis evolvitur. E qual è quefto maximus orbis? Forle che, posto ancora il Primato del

#### PAULI SARFII EPISTOLA

Huic enim cardini maximus orbis evolvitur ? Ego in tuam fententiam propendeo, & tamen plura momenta requiro . Hæc non scripsi . ut pergam eadem de re sæpius esse molestus, sed ut a te longiores literas eliciam, ex qu.busuberes fructus doctrina percipio, & monita reeuperandæ libertatis, quæ pluris existi no. Vale, Vir Excellentissime, me Tui observantissimum existima, ac D. Casaubono salutem dicito.

Venetiis die 26. mensis Augusti 1608.

### EPISTOLA II.

### AD EUMDEM.

Ceepi tuas literas 8. Sept. Video te to-A tum esse in Concilio Tridentino commo-

Sommo Pontefices, quale vien confessato da' veri Cattolici, non suffite più il gus delle appellazioni, se non suffite la verità de Canoni Sardicensi? Ma, posso veramente il Primato, sceno legittimi, o nò, quel Canoni, non può effere diputato questo gius. Opando mai profino i suddeti contendere al Sovrano il diritto di ch'amara al juo tribunale ogni anche missima con la Schiente destructiva. minima caufa? S' intende forfe con quelle parole maximus orbis il Primato stesso? F' felso ch' egli hine cardini evoluatur. Quando non sussificiale la sincerità de Canoni Sardicens. altro da cuò non fegnirebbe fe non questo, che per provar tale Primato vi farebbe un argomento di meno. Quelli che restano però sono assai forti per reggersi da fe, senza bisogno di questo appoggio, a cui attenersi.

de interpretando: fed in eo non est, ut in reliquis legibus, agendum, in quibus interpretandis nihil aptius quam procemia exacte perfpitere, ex quibus statuendi ratio & occasio cognita sensum & mentem Legislatoris aperit . Secus in Concilio Tridentino nihil longius trahit, quam procemiorum confideratio : corum in Italia nulla cura . Ego adolescens rogavi Archiepiscopum Rosan. qui postea fuit Urbanus, & ei Concilio interfuit componendis Decretis præfectus, quid effet in cauffa, cur contra movem præfationibus Decretorum Concilii narrationes & conclusiones vel contrariz essent, vel saltem non concordarent. Respondit ille, Decreta formari folita fibi ipfis omni ex parte fimilia , que ficut reformationem initio proponebant, ita in fine statuebant : verum dum in Congregationibus Tridenti , & Romæ rependebantur; præfatio omnibus arridebat, illa nemini erat molesta, sed ex Decreti corpore oportebat tanta tollere, vel addere, donec omnibus fatisfactum effet.

### EPISTOLA III.

### AD EUMDEM.

N Ondum mihi perspectum erat, Vir Excellentissime, unum ex præcipuis juribus libertatis Regni, & Ecclesse Gallicanz, quod

### 6 PAULI SARPII EPISTOLE

ex tuis literis 2. Augusti elatis innotuit . Animadverteram Leonis X. Bullam, quæ Concorda. tum appellatur , munitam Edicto Regis Francifci Primi, mirabarque, cum ea constitutio tota de Beneficialibus ageret , cur Regium edi-Etum illi præmitteretur. Legeram apud Stephanum Pasquier aux Recerches ep. 3. c. 12. Curiam Parlamenti per Arrestum protestatam fuisfe, ne per gratuitam, & irrequisitam absolutionem a Papa collatam Regi Henrico II. in Brevi Apostolico erectionis Universitatis Rhemenfis, intelligeretur Regem subjectum firisse, aut subjici posse Censuris Ecclesiasticis, mirabarque quam ob rem Curia tunc follicita fuerit ob particulam, quæ quotidie in literis Apostolicis videtur . In D. Thuani historia , licet totam legerim, locum non animadverti, eo quod rem iplam non intelligebam . Ita est ; In lectione Auctorum scire primum oportet , quæ notanda funt : fecus minime observantur. Tu modo, Vir Excellentissime, omnem dubitationem amovisti. Maximum caput libertatis hoc est, quod nulla Constitutio Apostolica locum habet in isto Regno, nisi Edicto Regio fulciatur, quod procul dubio idem est ac si dicatur, nisi a Rege iplo idem præcipiatur. In Italia olim erat tollerabilis conditio nostra, cum novæ Constitutiones per omnes Civitates portarentur, & ibi publicarentur, & reciperentur, ubi convenirent, indeque mentio apud nostros Constitutionum alicubi receptarum, atque alibi minime, & adhuc viget mos aliquibus in locis; ut non publiblicentur nisi examinata, velut in Regno Neapolitano adhuc id fervatur', ut nulla Bulla; Breve, aut aliud mandatum publicari poffit, aut executioni mandari fine Regia permissione. Modo Curia Romana nostris diebus edidit Conflitutionem, per quam decrevit, ut fola publicatio Romæ habita sufficeret ad quoslibet obligandos; unde multitudine Constitutionum premimur, neque folum illis, que in Bultariis reperiuntur , sed sæpe aliqua profertur , cujus nulla notitia prius habebatur, & ad- observationem cogimur, neque defensio abrogationis per contrariam consuetudinem prodest , præsertim ubi de Censuris agitur , neque legibus , aut moribus antiquis Civitatum obviam iri potest, quoniam Confessarii denegant absolutionem cuicumque non parenti Bullis Apostolicis; nulla admissa excusatione, per quam aliquis affereret Te non teneri , & hanc fententiam tanquam Fidei articulum docent , & religiose observant ; satisque habent , cum de antiquis Constitutionibus agitur , fi aliquo in Tibro impresse reperiantur, vel earum aliquis Scriptor meminerit. In novis vero fatis putant, fi circumferantur exemplaria, vel jam si sola sama ferat Bullam emanasse, aut ipsi aliquo modo id noverint . Quamobrem nune deffat porfus distinctio Confitutionum usu receptarum, & non receptarum, ac usu contrario abrogatarum; neque spes ulla est, ni huic malo medicina adhiberi possit. In caufis vero, que inter privatos aguntur, fi quid obtineater a Pontifice quod auctoritatem

scecularis Magistratus imminuere videatur, impetranti mandatur sub pœnis &c. ut impetratis renunciet; quia mos in hac parte fic satis tuetur secularem potestatem. In Beneficialibus ubi quis provisus fuit, suas Bullas præsentat, quibus visis , scribitur a Principe ad eum Magiffratum , cujus jurisdictioni subest locus , ubi sita est Ecclesia, quod Ecclesiam talem vacantem ratione obitus talis eam obtinuit a Domino Papa; quapropter ipsi Magistratui mandatur, ut eum in possessionem ponat, ea tamen lege, ut neminem in possessione repertum ejiciat. Si nullus possidet, provisus possessionem acquirit; si aliquis possidere reperiatur, Magistratus inter eos judicat, neque ullum aliud genus poffessoriarum caussarum a nostris Magistratibus judicatur . Procul dubio, ut in aliis tuis literis oflendifti, possent in his literis concedendæ possionis addi conditiones, quibus Beneficiarii ad multa Principi obligarentur, & posset restitui disciplina; sed hoc sensim agere oportet , tum quia invigilant Romani semper, nedum ut nos coerceant, ne terminos egrediamur; verum etiam ut de nostro quotidie sibi aliquid usurpent. Tum insuper, quod mos est hujus Reipublice, ut a novis , licet necessariis , abstineat . Vidi juramentum præstitum Regi per Archiepiscopum. Lugdunensem , ubi animadverti , jurari fidem debitam ratione persona, Civitatum, Castrorum, & in fine addi autres domaines. Rogo te, ut rescribas, an eo nomine comprehendantur possessiones etiam , quibus nulla fit adjuncta jurifjurisdictio; nam Episcopi nostri pauci habent loca cum jurisdictione. Quos Dominus Blondus portavit libros, omnes vidi .Est præter e- os apud me libellus quidam Parissis impressus auctoris nomen non profert; qui in summa colligit fere omnia privilegia Gallicanæ Ecclesing. Is mihi fuit maximo ului. Verum omnes libri de eo argumento agentes prætereunt multa isthic, ut arbitror, notissima, quod usu vigeant, nobis vero obscura. Eam ob rem de Constitutio, ut arbitror, notissima, quod usu vigeant, nobis vero obscura. Eam ob rem de Constitutio, ut arbitror, textis literis, quam ex omnium librorum lectione, & propterea Tibi, Vir Excellentissime, maximas habeo gratias. Deum rogo, ut ingentem pro isto labore mercedem tibi referat. Vale.

Venetiis die 2. Septembris 1608.

# EPISTOLA IV.

I Iterz tuz 6. Sep. , Vir Excellentis. , nudùs tertius receptz multa de juribus ac moribus vestris mihi hactenus ignota, vel ambigua expedivere. Quod Arrestum pro te latum mansurum sit valde animo placet, retundit enim arrogantiam eorum, qui se censores omnium arbitrantur. Miror Jesuitas non sibi sumere eam provinciam, ut contra te pro Adversaris scribant.

#### 80 PAULI SARPH EPISTOLE

bant, cum ubique se impugnatores profiteantur ejus doctrinæ, quæ aliquam Aristocratiam in Ecclesiam introducat, cujus adeo inimici sunt, ut cum hic vir quidam eruditus libellum compofuerit, in quo probare contendebat Aristocratiam Monarchiæ præslare, licet ibi nulla mentio effet vel Ecclesia, vel Religionis, & thesis illa pertractaretur tamquam a Philosopho, non ut a Christiano; attamen boni hi viri totis viribus contendere, ne libellus divulgaretur, & vicerunt . Inter appellationem ab abufu , qua utimini , & Hifpanorum morem , quo Literarum Apostolicarum executionem impediunt. id înteresse mihi videtur, quod inter Franco-rum, & Hispanorum ingenium. Hi valent artibus, vos femper apertis viribus pro appellatione ab abufu pugnatis. Hilpani prætextu reverentiæ eludunt. Emanuel Sa eum morem, ut tu bene notafti, approbaverat, addideratque pro ratione hecr verba : Deinde facientes contra Papa Literas, aut pracepta justa de causa, aus necefsitate non incidunt &c., quæ verba Curia Romana in censura hujus Libelli anno 1607. promulgata expungi juffit. In hæc tempora incidimus ut dicere non liceat poffe aliquid fieri contra Papæ Literas ex justa caufa, aut ex necessitate. Romani Pontifices morem Gallicum appellationis, tanquam ab abufu, per Bullam Cona Domini damnaverunt olim ! Morem Hispanum defendit Didacus Covarruvias, licer Epilcopus, longa disputatione, neque Cu-

num 1586., quo Sixtus V. in Bulla Coenz excommunicat omnes impedientes executionem literarum Apostolicarum, etiam prætextu vio-Ientiæ prohibendæ, & donec informaverint, aut supplicaverint, aut supplicari secerint, nisi supplicationes legitime prosequuti fuerint . Hac de caesa Jesuitæ, & Doctores Itali, qui morem Hispanum defendebant, hodie tacent . Hifpani Judices id scire diffimulant, & pro more suo agunt. In Italia, præsertim sub hujus Reipublicæ Dominio , jus erat, & perdurat, ut impetrans renunciare cogatur, vel quicumque actor ab actione deliftere, nec minus hoc ipsum in ea Bulla damnatum fuit · Inde coepere Italiæ Principes , & aliquæ Communitates, ubi Clerici sui aliquas Literas obtinuissent, quibus publica pax turbaretur, advocare propinquos Clericorum, eosque pœnis, vel minis cogere ut Clericos ab actiomibus desistere facerent. Id cum passim, & magno cum fructu fieret, etiam a minoribus Principibus, primus hic Pontifex anno 1606. in Cœna excommunicavit nedum eos, qui contra. impetrantes, & agentes procedunt, sed etiam, qui confanguineos, affines, familiares perterrefaciunt', concutiunt , comminantur . Nulla defensionis via invenietur, ut legitima, & naturalis , quam non fint execraturi ; fed hæc parum vobis obsunt, ad quos Bulla non accedit, nobis multum, ubi publicatur, & in oculis habetur . Postquam nihil potest reperiri securum ab execratione, ubi defensio aliqua nova instituenda videretur, posset omnibus præponi mos

mos Neapolitanus, ubi nullæ Constitutiones Anoflolicæ generales, vel speciales, nullæ Bullæ, Brevia, aut aliz Literz , licet folum pro concedenda Indulgentia, in aliqua Ecclesia publicari , aut executioni demandari poffunt , nisi a Prorege primum subscriptz fuerint, quem morem non intermittunt , licet fingulis annis excommunicatio in die Cons Domini publicetur. His diebus incidi in Libellum quemdam quæstionum Joannis Galli Jurisconsulti. Hic sentit nedum morem esse in Francia, ut causa posses. foria rei spiritualis apud sœcularem Judicem tractetur; verum etiam , fi quando intenditurlis in petitorio coram Ecclesiastico super titulo , Judicem sœcularem Ecclesiastico inhibere , ne in caussa procedat, priusquam possessoria coram ipso terminetur. Hoc scire velim, an usu receptum sit, & uti fiat. Rogo te, Vir excellentissime, ut curiositatem meam excuses, si nimium petax, & molestus videar. Non possum aliam etiam petitionem non accumulare . Pervenit ad manus meas Libellus Rhemis impresfus, continens Concilium Provinciale in eo loco celebratum anno 1583. fub Ludovico Giuliano Cardinali cum Regis privilegio Henrici III. In eo vidi multa contra libertates Ecclefiæ Gallicanæ constituta . Non possum non putare aliquid contra statutum per Curias . Rogo, ut de omnibus fingillatim doceas, & an statuta ejus Concilii in ea Ptovincia hoc tempore observentur . Exspectatur in Italia prope diem Legatus Mellinus , e Germania rediens , nulla

re

re estecta, novum genus Legationis Romanæ ab aliquibus soculis. Austria tota tumultuatur, petentibus Sociis Augustamæ Confessionis Sacrorum suorum publicam libertatem. Papa nonnullos ex Nobilibus Romanis captivos detinet, & plures reos Majestatis facit ob exules receptos, unde ibi non satis tota quies. Reliquum est, ut speremus a Divina bonitate eum rerum exitum, quem ejus providentia ordinavit. Ego te, Vir Excellentissime, bene semper valere summopere opto, ac Deum rogo, ut tibi non inutilis servus aliquando fieri possim, Dominoque Casaubono, ac reliquis Dominis, & amiesis salutem plurimam dico.

Venetiis 30. Septembris 1608.

### EPISTOLA V.

### AD EUMDEM.

Nili profecto nobis magis nocet, Viz excellentifime, quam Confessiorum malorum quidem improbitas, & fludium ad rem Romanam quoquo modo amplificandam, bonorum autem przposterus zelus. Et in co rerum flatu sumus, ut de remedio desperandum st. Ante annum 50. res bene in Italia procedebant. Educatio Juvenum ad Clericatum promovendum nulla publica erat: privatim a pareneration.

#### 84 PAULI SARPII EPISTOLE

tibus educabantur, & ad domesticam utilitatemi potius, quam ad rationes Ecclesiasticorum . In Regularium domibus, ubi ttudia vigebant, omnis opera erat circa Sententiarum libros ; ibi de jurisdictione, & de auctoritate Papæ parum, vel nihil, & præterea cum longum Theologiz totius studium effet, plures in contemplatione Divinitatis, & Angelorum confumebant ztatem . Modo ex Decreto Concilii Tridentini institutis in qualibet Civitate scholis, quæ Seminaria vocantur, educatio finem publicum augendi rem Ecclesiasticam habet . Acceffit , quod Prælati , tum ut expensis parcerent, tum ut zelantes viderentur, curam eorum Jesuitis commiserunt, unde maxima rerum mutatio. In hac Civitate Jesuitæ nunguam Seminarii curam voluerunt ; verum Sommaschis tradi curaverunt , qui genus novorum Regula-rium funt : a Jesuitis habitu non distinguntur-Prudentissime mones , Vir Excellentissime , & cum meo animo locutus es : Non funt multæ leges scriptis statuendæ; semper illæ obsunt ; potius laconico more moribus sunt inducenda . Bene ais , semper nocent expresfa , praxis est utilissima , dissertatio , &c disputatio obest, id a tribus annis semper cogitavi , & prædicavi . Tota Controversia Romanæ Curiæ cum hac Republica inde orta est, quia Leges eas scripsit, que nihilominus in aliis Italiæ regionibus, cum scriptæ non sint, moribus tamen fervantur . In Tuscia Ecclesiastici nihil rerum immobilium acquirere possunt, non

non quidem lege ulla id prohibente, sed quia olim Colimus Magnus Dux verbo graviter injunxit Notariis , ne de hujulmodi instrumenta aut testamenta conficerent. Ad hæc quid possunt Ecclesiastici mutire? Cum Venetis altercatio orta, quia Lex scripta suit; verum nondum quisque modum adinvenire potuit, ut idem in hac Republica agi possit . Tu, Vir Excellentissime , si quid forte menti occurrat, quod profuturum sit, rogo ne mihi scribere recuses . Rerum Europearum is status esse videtur, ut in Italia bellum 'timendum non appareat, tum quia in Belgio intercidit nedum pacis, sed & induciarum traclatio, tum quia qui coepere in Germania, modus non tam cito, neque tam facile quiescent, verum etiam quoniam manente Gallica Monarchia non expedit Hispaniæ res in Italia movere . Hæc tamen, quæ nobis prodesse deberent, maxime obstant; hac nos faciunt negligentes, & futuros incogitantes, dormimus, vel dormitaremus, nisi levis aliquis stimulus, qui excitaret, non adesset, pessime agitur cum quibus arbitrium belli, & pacis Adversarii habent . Sed omnia in manu Dei funt. Is rogandus, ut e-jus divina voluntas fiat. Ego te fummopere rogo , ut me femper eadem benevolentia , qua cœpisti , prosequaris , & meo servitio utaris , quo nihil mihi gratius evenire posset. Oro infuper , ut D. Gillot , & Casaubono meo nomine plurimam falutem dicas . Vale .

Venetiis 13. Octobris 1608.

### EPISTOLA VI.

#### AD EUMDEM.

Outidie nos tibi magis debere video, Vir Excellentissime, qui tanta diligentia, & fide rebus nostris invigilas. Profecto possessio Beneficiorum, que a Principe traditur, via est acquirendi, seu potius recuperandi, quæ artibus minime bonis, licet pietatis colore, ab extraneis usurpata fuere . Id , quod tibi scripferam, Ministros Principis jus reddere inter eos, quorum alter obtinuit literas possessionis a Principe, & alter reperitur in possessione, non raro evenit, præsertim ubi in Curia Romana ( quod aliquando fit ) Bullæ in favorem duorum expediuntur, aut quando prætextu alicujus pœnæ privationis iplo jure incursæ a Beneficiario, Beneficium ab alio impetratur, vel aliis etiam de causis : & licet Dominium hoc non magnum fit valde in Italia, attamen nullum annum credo transire absque aliqua hujufmodi cognitione . Literz possessionis expediuntur latina lingua , quoniam adhuc in Italia viget mos , ut acta publica ea lingua tractentur , & scribantur . Venetiis usus est Italicæ vulgaris, & in Judiciis, & in actibus publicis, folis exceptis Judicialibus , que scribuntur ad Magistratus Civitatum subditarum . Quamobrem & processus in possessorio Beneficiorum extra CiCivitatem scribuntur latine , & more usitate per positiones . Venetiis scribuntur Italice , & constant duabus ( ita vocant ) Scripturis ad minus , petitione actoris , & responsione rei , licetque actori tertia Scriptura aliquid addere, & reo respondere, & si qua documenta partes præsentare volunt , præsentant ; post ambarum Advocati audiuntur, illisque auditis, sententia flatim profertur . Lectis tuis literis decrevi regiftrum percurrere omnium literarum possessionis, & fi que fit inter formulas varietas, que tempore irrepserit, notare; post perquirere ali-quos processus Venetiis, & alios alibi actitatos, & omnia fingillatim animadvertere, & de re tota tibi scribere. Nam quod ais tibi videri hæc judicia non esse de sola possessione, sed de titulo; nunquam nobis fuit objectum. Tentavit sæpe Curia Romana privare nos hoc Jure, verum nunquam usa hoc prætextu, quod tractaretur de Titulo, sed alio, quod posfessorium rei spiritualis est spirituale ; & si forte lite super possessorio intentata titulus incidenter allegetur, non propterea causa excedit limites possessorii. Quod ais , maximam vina esse in formulis, easque esse fontes consuetudinum , ego maxime probo , illifque mutatis, video mores mutari , ut non latis recte dicatur , stylum Curias non aquiparari Legi , nisi id intelligatur eo tempore tantummodo, antequam consuetudinem induxerit . Sed si locus eft , ubi facile formulæ mutari poffunt , hic eft ex præcipuis; nam cum Leges paucifime fint,

& Judices ex conscientia judicent, sæpe evenit, nedum ut contra cetera exempla definitive proferantur, fed etiam ut interlocutoriæ novæ quotidie emergantur. Quod etiam credo Romæ evenisse, quando Prætor edictum annuum proponebat, præsertim in Reipublicæ primordiis : nam edicto perpetuo confecto, formulæ mansere . Agitur modo de recognoscendis , & ordinandis paucis illis Legibus, quibus forum nofirum utitur . Si id fiat , ut futurum puto , occasio erit faciendi pleraque ex his, que mones; tua verba procul dubio in terram minime cecidere; neque tu surdo locutus es; satis adverto, necesse esse magna acturo a minimis inchoare; ea funt femina, quæ, nullo animadvertente, radices agunt; quæ si quis adulta plantare velit, observatur, & impeditur, non erit facile hoc suadere illis , quos omnino oportet conscios esse ; verum , Deo adjutore , omnis difficultas vincetur . Litera tua, Vir Excellentissime , 15. diebus post debitum tempus ad me pervenere; quoniam fasciculus D. Legati non pervenit Lugdunum in tempore . Rogo, ne mireris tamdiu dilatam responsionem; tuas recepi nudius tertius, quarum recipiendarum tempus erat ante 18. dies. Nullas literas majori aviditate exspecto, aut majori voluptate lego, quam tuas; exaillis semper aliquid addico. Pudet me tibi inutilem servum esse; wellem aliquam occasionem mihi præstari , ut aliquol genus obsequii tibi exhibere possim . InInterim cum nihil aliud agere possum, Deum rogo, ut te donis suis cumulet. Vale.

Venetiis 11. Novembris 1608.

### EPISTOLA VII.

#### AD EUMDEM.

Binas per hunc tabellarium a te accepi Epi-ftolas, Vir Excellentissime, priorem 22. Octobris, posteriorem /3. hujus mensis, quarum ideo in meis memini, ut scias nullam ex tuis deperire. Ubi in priore tua dicis dementia damnandum Pontificem, nisi regnandi potestatem fibi oblatam nostra patientia reciperet, morbum nostrum tetigisti . In hac Italia maxima pars est virorum, qui conquerantur Pontificem non tota potestate sua uti ; moventur sane supersti-Donat namque Pontifex omnia prorsus Beneficia in Italia reservata sibi per regulas Cancellariæ , quæ in tantum excreverunt , ut jam ordinariis collatoribus nihil reliquum maneat. Quod attinet ad Principes Hispaniæ, qui primas tenent, & Papæ imperant, ejus auctorita. tem, quantum poffunt, augent, quia per eum generosissimam gentem opprimunt facilius . Dux Allobrogum Franciæ proximus fæpius jure Francico utitur, reliquis Italis res ejus ma-

gna ex parte ignorantibus . Reliqui Principes ab Hispanis pendent , & præterea in familia Cardinales, & Prælatos habent, a quibus pro libito in Ecclesiis agantur. Nos, qui Venetiis aufi fuimus Pontificiam potestatem sub Deo ponere, hæretici habemur, & capita nostra devo-\* ta funt . Recte tu quidem , Vir Excellentiffime: Stulti effent Pontifices, ni sibi concessa per nostram patientiam arriperent . Unico tamen infortunio utimur , quod eognati , & fervi Ponrificum potius rei facienda, quam eorum potestati amplificandæ inserviunt . Quod ad Senatum Venetum attinet , ne putes illum , ad instar Parisiensis Senatus , lectum e magno Regno , fed e parvo numero hujus Nobilitatis . In eo certe funt nonnulli excellentis ingenii, & eruditionis; at quandoque major pars meliorem vincit, præterquam ubi omnes vident agi de libertate; tunc namque omnes sapiunt. Humanum ingenium hujulmodi est, ut non ratione, fed usu ducatur , & alicubi nonnulla religiose colantur, que alibi, & non fine ratione, digna rifu censentur . Ita est : In Italia hæresis cenfetur, ubi quis Papæ potestatem sub aliqua regula ponere aulus fuerit : quæ non fine mærore commemoro. Percurri his diebus Philippi Berterii Diatribas, eruditum Auctorem censui, & accuratum, immo judicio meo valentem . Laudaras mihi priorem librum , posteriorem in medio reliqueras . Ego eruditionis nomine utrofque commendo, judicii posteriorem præsero. Verbis suis extollit Pontificis potestatem in

Eeclesia; at rationibus, & allegatis Auctorum locis in suum ordinem redigit. Mihi visus vie ille summa prudentia viam veritati secisse, sal-

fitatis prætextu indutæ .

In possessorio Beneficialium modo versor, qua de causa legi Rebuffum in priori tomo Fra-Etat. ad Conft. Reg. & in quarto de posses bebenefic. Ibi observavi fere eadem, quæ tu mihi feribis, nunc isthic usurpari, nisi quod ille concedit , ut lata fententia, super pleno possessorio . & ea executioni mandata , folutisque expenfis, & interesse, possit agi in petitorio coram Ecclesiastico. Ex quibus mihi videor videre, nos usu quotidie imminuere Ecclesiasticam jurisdictionem , & moribus induxisse , ut qua Rebuffi ætate ufurparentur, modo in defuetudinem abierint. Verum ut ego vestros mores plene teneam, rogo te, ut ad paucas has quæstiones plene respondere velis, que licet isthic, ut arbitror, nihil habeant ambigui, mihi tamen non funt fatis perspecta . In primis quero , fi Monasterium aliquod decimas folitas hucusque negare Parochiali Ecclesia, ante quem Judicem Ecclesia Monasterium conveniret . II. Si Laicus, jure patronatus folitus ad Beneficium præfentare , jure suo uti impediretur ab ordinario Collatore, qui Beneficium absque illius præsentatione donaret , unte quem Judicem Laicus Collatorem conveniret . III. Si Ecclesia alienationem factam Laico, servatis omnibus solemnitatibus a Jure requisitis, in enormissimam infionem cedere prætenderet , ubi Laicum pre rescindenda conveniret. IV. Si Ecclesia Laico sundum in Emphyteusim dedeit, prætendatque eum in commissum aliqua de causa cecidisse, ubi Laicum Emphyteusim illa conveniret. Quem casum, licet cum priori coincidere videatur, separatim posui, quoniam de Emphyteuticis in Italia sepe magna contentiones or inuntur inter utrasque. Jurissisticiones. Rogo te jut mea importunitate excusata, cum vacaverit

duobus verbis ad hoc rescribas .

-> De Mellino Legato quod rogas, male audiebat apud Romanos, & Hispanos modernus Imperator, quia de subrogando Rege Romanorum, & de aliis quibuldam agendis, pro amplificanda Religione Romana, illis obsequi recusabat. Hanc ob rem Pontifex , Rex Hispaniarum , & alii Domus Austriacæ Principes convenere, ut vi cogere ur ad ea præstanda, & cum Mathias Ungaris, qui ob focordiam Cæfaris juris proprii effe-Eti fuerant, uteretur, id factum fuit, putaruntque Conjurati Mathiam Ungaros subjectos habere , cum illis Mathias effet obnoxius , miffusque est Mellinus , ut de plenitudine potestatis conventa perficeret ; ille reperit quidem Cafarem di . . . . . . non tamen Mathiam rerum potientem, verum Ungaros iplos. Eam ob caufam rediit , & opportune : pam que post sequuta funt , oftendunt , eum ulterius neque cum fructu , neque cum dignitate in eis regionibus agere potuisse. Nunc in eo statu res funt. Ungari Poloniæ Comitia Regni habent , electuri Mathiam in Regem , cui has conditiones ponunt,

nunt, ut ante eligatur Palatinus a Comiitis, qui vices gerat Regis absentis, omniaque gerat, ac regat, ut non oporteat ullam ob caufam absentem Regem adire. Ut omnes arces custodiantur ab Ungaris, & præsidiis ejus gentis teneantur .Ut Ecclesiastici omnino ab administratione rerum politicarum arceantur. Ut Jesuitæ in nulla Regni parte admittar tur . Ut Austriacis liberum Religionis arbitrium, & publicum exercitium concedatur, liceatque Ungaris, fi Austriacorum libertas ab aliquo violaretur, illos armis juvare: Regalis Corona, & alia Regni infignia ( horum est maxima in Ungaria religio) ab iplis Ungaris cuftodiantur, neque a Rege e Regno , ut olim , asportari poffint. Has conditiones fubibit procul dubio Mathias, fietque nomine Rex . Comitatus Tyroli sub Maximiliano Archiduce Czesaris fratre regitur, ubi res Romana riget . Tandem Italia tota , vel dicam rectius, Reipublicæ Dominium a Domo Austriaca circumdatur; quo fit, ut hæc initia etiam nobis aliquid mali minentur, præfertim si'in Batavis induciz erunt, quod cumminime futurum rationes persuadeant, ea quæ Chistianissimus molitur, contrarium credere cogunt ; ejus ut prudentiffimi Principis consilia effe secreta, ita salubria credimus.

De Rhemensi Concilio optime satissecisti, ut & de aliis, quæ quæsiveram. Ex ultimis tuis Literis plura didici, quæ hie usui este possume. Ea omnino observo, & multa parata habere opto, ut ea sorma utar, quæ materiæ induci, sa

cilius poterit . Nunquam tibi fatis gratiarum agere potero. Deum rogo, ut debitis a me tibi suis donis faciat satis, quo scribendi fine te valere maxime opto cum DD. meis Gillot, & Cafaubono .

Venetiis 25. Novembris 1608.

### EPISTOLA VIII.

### AD EUMDEM.

Ullus mihi scrupulus injectus suit, Vir Excellentissume, eo quod dixeris, possesforiam causam mixta habere jura proprietatis . Notissimum est, caussas ex libello nomen affumere; si quid postea incidite, illud non mutare. Id exploratum teneo, nedum jura proprietatis in caussa possessoria a legari posse, verum etiam in Beneficialibus necesse esse, ne forte eo abfurdi deveniatur, ut quis ad possidendum admittatur absque Canonico titulo. Animadverto eadem fuisse initia, eundemque juris progressum ifthic penes vos , quæ apud nos hic , ut primum omnia confuetudinibus, iilque satis rudibus in judiciis agerentur : accessisse deinde tempore, & juris Romani studio polituram, & perfectionem. Papæ Monarchiæ fundamenta restitutione politioris literatura quassata funt ; neque mirum . Sub barbarie coepit , & aucta

eft ; cum hujus interitu minui primum, inde aboleri prorsus oportet. In Germania, & Gallia, ubi Latinitas revixit, magna imminutio: barbaries in Hilpania , & Italia adhuc viget : ibi vix unus Ant. Augustinus , hic paucissimi e fordibus emerfere . Inter Jurisconsultos mirum quot apud vos antiquitatis affertores. Nos utinam ad Accursium redire potuissemus ! Quotidie legum studia in pejus ruunt ; Romana Curia omnem politam literaturam aversatur , sed juris barbariem dentibus, & unquibus retis net; & quidni faciat, Sublatis quippe Libris illis', ubine invenient', Papam tamquam Deum esse, omnia posse, jura in pectoris scrinio tenere, posse omnes ad infernum detrudere, & tandem etiam circulum quadrare? Sublata hac pseudo-jurisprudentia, hæc tyrannis abolebitur; fed ea tolli, nisi hac sublata, non potest. Deus est, qui ambas, cum beneplacitum fuerit, in ordinem rediget -

Epistolam Lipsii videram Francosurtensibus nundinis miffam. Vatem illum quidam ex noftris censuerunt ; ita præsentem statum prædixit; ego nihil minus : obvium cuique viro prudenti censeo prædicere Rempublicam in bello au-Etam : & ortam pacis rationes non posse fine periculo amplecti, & eo magis, ubi contra artificia eorum luctandum, qui simplicitate abutuntur . Si antiquissimum Franciz Regnum pace diu firmatum vix artibus Hispanis oblistit, quid agat Batavorum Respublica, que pacem pondum vidit , neque novit ? Qui illam vult

### 96 PAULI SARPII EPISTOLE

falvam fore, nunquam verbis pacis aures præbere debuerat, fed hostes tam probe artibus instructos intra sinum suum admittere , & non potius Legatos proprios ad illos dirigere, dementis ambitionis fuit , quæ forte illi libertatem ipsam constabit . Ego summo cum dolore nihil boni de ea Republica spero . Sed illud inter omnia miror, quid fuerit in caussa, cur rerum illarum status nobis ante plures menses notus vos tamdiu latuerit, qui tam proximi estis. Utinam Hispanica machinamenta contra solos Batavos dirigantur, neque vos respiciant nos enim titulo imbecillitatis transmittimur . Ego, Vir Excellentissime, ut tibi de isto literarum commercio gratias ago maximas , ita ut in scribendo perseveres, rogo, atque tuis mandatis me honores , quo nihil gratius mihi evenire posset. Vale.

Venetiis 22. Decembris 1608.

## EPISTOLA IX.

### AD EUMDEM.

A Ngustia temporis, qua premor ob tardum literarum appussum hac hebdomada, coegit, ut amantistimis tuis brevioribus, quam vellem, respondeam. In primis maximas tibi gratias ago, Vir Excellentistime, quod propositi.

fitis a me quaftionibus fatisfeceris . Nunc obiit Commendatarius Abbatiæ Sanctæ Mariz de Vangadizza Hadrian. diœcesis Ordinis Camaldunel. Id Monasterium ab annis 200. continue commendatum fuit. Habet in redditibus ad 12000.; prætendit jurisdictiones, & directum dominium. fere omnium fundorum ejus regionis, quæ Rhodiginus Peloponessus appellatur, adjacetque finibus Ferrariensibus . Respublica petit, ut Monachorum Congregationi tradatur . Pontifex Cardinali Burghef. de more commendare decrevit . Quid futurum fit, nescio, Papam in sententiam mansurum credo . Alii e re consilium capient . Accessit his diebus alia cum Pontifice controversia hinc orta: abusus in hac Civitate inolevit, ut in templorum peculiaribus festis vespertina officia in profundam noctem differrentur : hinc tenebris teeta meretrices , & impudici juvenes Ecclesias non pro decore tractabant , & fæpe contentionibus , & ad arma veniebatur . Quam ob caussam Magistratus, cui tranquillitatis publicæ cura , vetuit hujusmodi nocturna facra, & Ecclesias primæ facis tempore claudi mandavit. Clamat Pontifex, esse contra libertatem Ecclesiasticam, & Magistratum excommunicationem incurrisse, laudans quidem edicti materiam, damnans tantummodo, quod Laici Ecclesiasticis præcipere audeant , & conceptis, verbis dixit, se velle edictum oppugnare , ne F. Paulus dicat , Pontificis tollerantia jus sœcularibus quæsitum esse. Oh quæ libertas, que se ad prophanationes templorum extendit!

#### PAULI SARRH- ERISTOLE

abusus nolunt corrigere, si res igsi permittantur: fi alius corrigi curet, ad eum non spectare contendunt. Sed clamet quantum velit, edi-Etum manebit . Ego habeo plura adhuc , que edoceri cupiam de moribus vestris; sed per proximum tabellarium differo . Quod ad Orbis motus attinet, Horbec maximus Princeps Mahumetanus, qui ultra Perfas dominatur carum gentium, quas ob nigra capitum operimenta dicunt Ieleibas, congreffus cum Perfarum Rege, ejus copias ita fudit, ut fere deleverit, & imperium in multas regiones protulit; quod licet Turcis gratum, qui magnas moleftias in suis finibus a Persa sustinebant, non tamen prorsus eum deleri sustinebunt , ne , co sublato , fines habeant cum Principe magis metuendo, præsertim quod ille Sedem Sarmarchande tenet, unde Tamerlanus exivit , infaustum Ottomanicis nomen . Rogo te, Vir Excellentissime , ut D. D. Gillot, & Cafaubono maximam falutem meo nomine dicas, & me solita benevolenția prosequaris. Vale.

Venetiis 6. Januarii 1609.

### EPISTOLA X.

#### ADEUMDEM

Numquam tuas literas recipio, Vir Excel-lentifime, quin experientia ipfa certion fiam , nihil corum te latere , quæ ad reprimendam Romanensium audaciam faciunt . Dum initio nostrarum Controversiarum de exemtione. personali Clericorum ageretur , mihi soli cum omnibus Jurisconsultis Patavinis pugnandum. fuit , cum rigidioribus primum , qui Juris Divini effe afferebant , cum modestioribus posthae , qui licet faterentur , cum jure divino non constare, attamen ( ut Sotus, & Covarruvias ) constanter affirmabant petuisse, & posse Rom. Pontificem propria potestate, invitis etiam Regibus, & Principibus , Clericos in corum potestate eximere. Mitto que infulfe respondebant; sed nulla major pro ipsis ratio, quam quod multa exemtionis capita auctoritate Conciliorum Gallicorum & Germanicorum statuta fuerunt, unde a minori argumentabantur, eo magis id ipsum a Romano Pontifice fieri potuisse . His ego respondebam Gallica . Germanica, & Hispanica Concilia, cum a Regibus congregarentur, & ab eisdem proposita tractarent, illorum etiam decreta Regia auctoritate niterentur, & corrigerentur , non modo Eeclesiastica administrasse, & constituisse, verum

rum & politica multa , & magna egiffe , fape de Regia successione, de Regia fidelitate, ac aliis multis constituerunt , que ad politicam administrationem spectare negaverit nemo . Fuisse ajeham non Ecclesiastica Concilia., quam Comitia Regni . Gavifus sum valde , id etiam tibi perspectum suisse animadvertens ex tuis II. Januarii datis. Tota Episcoporum in temporalibus vel rebus vel criminibus Jurifdictio. quam exercuerunt in Grzco, Francico, aut Germanico Imperio, illis a Principibus collata fuit , tanquam Reipublicæ Magistratibus , non velut Religionis Ministris; post Principibus poflerioribus superstitione fascinatis, tanquam propria & Religioni debita fuit usurpata. Nedum in Francia, sed etiam in Italia magna fuit Episcoporum auctoritas, in Ducato Mediolanenpræsertim . ubi in Civitatibus Magistratus Imperiales ipfi erant . Nemo fere Episcoporum in præsenti est in eo Dominio, & in parte Veneta, quæ in Lombardia jacet, qui nunc etiam non se vocet Episcopum, Ducem, & Comitem , que nomina hue usque servata rem antiquam demonstrant, qualis fuerit . Soli Veneti eos ab omni administratione politica excluferunt, nostra bona fortuna; nam si partem aliquam retinerent , actum de nobis huc ulque fuiffet . Vos servitutem quidem Rom. non servastis; at vestris Episcopis non levem. Ita vobis imperabant, ut sub Regno S. Ludovici IX. tota nobilitas Regni, & Duces Burgundus, Britan. nus , Angolilmen. , & S. Pauli coacti fuerunt

### AD JAC. LESCHASSERIUM

fædus inire, ut tyrannidi eorum obviam irent; quod fœdus licet Innocentius IV. muneribus ad Principes, & Beneficiis Ecelesiasticis ad eorum Cognatos, & affines dissolvere tentaverit, duravit tamen, donec ab iplo Rege etiam approbaretur. Neque parva funt Bertrandi, & alterius focii (non nomen memini) qui non regia au-Storitate, sed scripturis detortis, & canonibus defendebant eam jurisdictionem, quam a Regibus datam acceperant. Ex eo vero semper jura libertatis retinuisse videmini, quod statim ab omnibus regi obtemperatum fuit . Quoties ingruentibus abusibus obviam ire volunt Anglis, ego timeo; Episcoporum migna illa potestas, licet lub Rege, prorsus mihi suspecta est. Ubi vel Regem delidem nacht fuerint, vel magni spiritus Archiepiscopum habuerint, Regia auctoritas peffumdabitur, & Episcopi ad absolutam dominationem aspirabunt, & fi soli obtinere non poterunt, Papæ adhærebunt . Ego equum ephippiatum in Anglia videre videor, & ascensurum prope diem equitem antiquum divino. Verum omnia divine providentie subsunt . Die eft , cum scire aveo; an Jesuita in Francia doceant, & Collegia Juvenum regant ; mihi satissecisti . Multum eft, quod Parisiis docere non permittantur; vellent ubique, fed omnia non poffunt obtinere. Quod sæpe rumores spargunt illis re-Ritutam docendi facultatem, non modo spe decepti falluntur, & fallunt, ut ego quidem arbitror, led fallis hifce rumoribus disponunt animos paulisper , ne corum conatibus obsi-

To selection

#### PAULI SARPII EPISTOLE

Ratur . Semper fama procedente aliquis remittit mentis vigorem, & ita afficitur, ut fi vere fiat non displiceat . Scio aliis occasionibus hac arte plures infensos mollivisse . Ita faciunt , & quid perfici volunt, quod male accipiendum ab hominibus putent . Nolunt communi fententie obliftere, sed falso rumore numerum inimicorum in primis minuunt. Vide quid modo hic egerint. Catalogum omnium domorum, & Collegiorum fuz Societatis Roma imprimi curarunt in Regalis magni folii specie. Inter ca numerarunt & Collegia, que in hoc Dominio poffidebant, unde ejecti fuerint ; fed illa afterisco notarunt, ac in fine hæc verba subscripserunt : que afterisco notatà funt , nondum funt restituta. Cum primum apparuit Catalogus, fremuere multi. Dicebant: quid igitur tantum audent , ut aperte restituenda pronuntient ? Post multi remittere iram , atque dicere : quid mirum , si id curaturi suam rem agent? Ego video aliquos olim infenfos iram depofuisse . A. liquid post hæc machinabuntur : inde aliud , post restitutionem tentabunt ; verum , nisi Deo

volente, aut permittente, non obtinebunt. Historiam Bigami Consiliarii attente legi, & stotavi. Utinam controversia acta, & per arrestum terminata suisser, verum multum est; quod Nuntius sibi metuerit. Oiselii carmina nondum mihi via magna voluptate recepi ob samam viri, nondum legi; sed cum primum potero, cuncta percurrere statuo, licet quaz Jesuilas tangunt, sibentius sim visurus. Quod ad

me ea miferis, maximas habeo gratias. Tabellarius ob viarum hiberna impedimenta tam fero ad nos accedit, ut currenti calamo, & fine ulla , qua uti deberem ; cura tibi rescribere cogar. Rogo, ut ineptias meas hoc titulo excufes: ego quotidie tibi magis debeo ob ea, quæ in me multiplicas, officia, neque video, quomodo obligationibus, quibus tibi teneor, fatisfacturus unquam fim Rogo, animi promtitudinem pro rebus ipsis accipias. Vale, & sim eadem benevolentia prosequere, & D. Casaubono meo nomine falutem dicito .

Venetiis 3. Februarii 1609.

### EPISTOLA XI.

### AD EUMDEM.

Ton tantum audet hac Respublica Serenisfima, Vir Excellentissime, ut petat ele-Stionem Monachis restitui , licet dignum facinus foret. Contra pugnaret Romana Curia, ut pro aris, & focis. Si hoc ageretur, magno ufui nobis foret, ut Pragmatica Sanctio, & Tra-Status Curiæ Parifienfis ad Ludovicum XI., cujus tu meministi . Illum sæpe vidi , & proximis diebus relegi cum Duareni Opuscolo de Beneficiis . Status prafentis Controversia alius eft , quem paucis describam . Est in Italia Mo-

#### 104 PAULI SARPH EPISTOLA

nachorum Ordo, qui Camaldulensis appellaturi. Huic funt multa , &magna Monasteria , interque S. Marie de Vangaditia in Rhodigino Peloponeso prope Padum in Adriana Diocossi. Ille Ordo erat sub capite , nempe Abbate Here-, mi Camaldulensis. ut est apud vos Cisterciensis . & in desolatione Italia omnia Monasteria fere habebat commendata , inter que & hoc , quod nominavi. Anno 1513. Abbas Caput Or-, dinis cum aliis 16. instituit Congregationem , quam vocavit Heremi , & S. Michaelis de Moriano , que constaret 17. Monasteriis , statutis ordinationibus, ut Abbates fierent ad triennium, quod a Leone X, confirmatum fuit , & alia Monasteria præter 17. commendata remansere, inter que & hoc de Vangaditia. Nunc mortuo postremo Commendatario, petiit Serenissima Refpublica, ut ad ampliorem divini cultus decorem Monasterium daretur, & aggregaretur ei Congregationi . Papa respondit , esse offam Papalium Nepotum, fic Italice dicit : E' un boccone da Nipote di Papa , & negavit . Licet confentirent Monachi, ut Burghesius haberet omnes redditus, dum viveret, excedunt fummam 10000. & alia etiam offerrent, Papa commendavit Burghesio Nepoti, qui etiam per Procuratorem suum furtive & fine literis Principis, ut in more elt, possessionem accepit, ut est postea auditum, misso Ferrariensi Notario, qui cum Procuratore Cardinalis furtim, nemine in Ecclesia existente, ingressus attigit januam, & campanulam. Hoc audito Monachus ex ea Congregatione So

iple femet in poffestionem immisit maxima lætitin & concursu incolarum , & Missam celebravit Pontificali habitu . Princeps nondum auctoritatem Suam interposuit : quod futurum sit, nescitur . Certum est ex his initiis aliquid magni even. turum. Hæc tibi prolixius feripli, ratus ifthic Statum controversiæ aliter acceptum fuisse. Princeps Sarmarchandæ , quem tu , Vir Excellentiffime, describis, qui imperat Tartaris appellatis Zagatais, cujus imperium maxime extenditur in Orientem , & Septentrionem , nomen Horbee Turcicum est, & fignificat magnum Dominum, an propria populorum lingua forte Mogol dicatur, ego nescio, ut neque scio; quo nomine populi ipfi appellentur. Turcz ildos appellant Jefelbas ab operimento capitis nigro; ea enim vox fignificat nigrum caput . Persæ appellant Chiselbas, idest rubra capita . Id, quod scripfi, certum fuit de bello, & victoria; fed post nihil est auditum. Ego te, Vir Excellentiffime, maxime valere opto, & mihi occasionem præberi, ut grati animi indicium aliquod oftendere poffim ; plurimam falutem D D. Gillot, & Cafaubono remitto.

Venetiis 17. Februarii 1609.

### EPISTOLA XII.

#### AD EUMDEM.

Inas a te fiteras per hune Tabellarium re-D cepi , quibus per partes respondebo - Obfervalti tu quidem , Vir Excellentiffime , quibus rationibus Germania, & Anglia ritus Religionis mutaverint . At nos neque illæ, neque valentiores ullæ ad mutandos inducent. Certas leges & mores licet minus bonos, ferendos tamen, ne mutationibus affueti cuncta mutare in animum inducamur. Scis facras inter leges Principem locum tenere. Quibus legibus parcendum putabimus, si summas contemferimus? Immo cum Pontificibus hac nobis contentio, quod ifli ritus , & discipline leges quotidie mutare volunt, quas nos manere cupimus, ne status Reipublicæ concutiatur. Unum tibi pro exemplo proferam, ut reliqua conjectes . A Leonis IV. ætate ad nostram usque lecta fuit in Ecclesia Oratio : Deus , qui Beato Petro Apostolo tuo animas ligandi , atque solvendi Pontificium tradidifti . Baronio auctore , libri omnes facri hac in parte funt correcti, & hoc modo legi volunt : Deus , qui Beato Petro Apostolo quo ligandi, atque solvendi Pontificium tradidisti, voce illa animas sublata , neque diffimulant , ab eis actum , quod hæresis sit Pontificiam potestatem spiritualibus claudere , & ad peccata

cata reftingere ligandi, atque folvendi poteftatem . Dicunt , posse crimina omnia tam fpiritualia, quam temporalia folvere Si hujusmobi cuncta narranda effent, nullus finis. Nos contendimus, ut Ritus, & scripta vetera marfeant, illi ut mutentur . Concionatores notlei corum mandato nova de Papæ omnipotentia, de cœeta obedientia, & de utilitate ignorantiæ declarant. Hinc jurgia, quia Fulgentius meus de Christi meritis, de recta in Deum fide, & spe, de cujusque officiis, & de Scripturarum lectione pro concione dixit . Romæ ajunt , & ferio , Scripturis inniti nihil aliud esse, quam Religionem Catholicam abolere. Quia Fulgentius dixit, Civilem Magistratum effe Deo probatum , & qui cum fide in eo officium facit, rem Deo gratam, & mercede dignam agere, & Principem, aut Judicem , qui , officio relicto , peregrinatiónibus, aut recitationibus Ecclesiasticarum precum operam daret , Deum offendere , mirum quas turbas excitarint . Hæc longius enarravi, ut in finum amici dolores nostros effunderem .

Quæ de insidiis adversum me instructis auditi, vera sunt, neque tamen omnia ad tepetlata suere. Quotidie novi, aliquidamergit. Constat sententia, hæc omnia contemnere. Nemo bene vivit, qui de retinenda vita anxius est nimium. Tandem moriendum: quo die, loco', aut modo, parum resert. Scio cunsta sore bo-

na, que Deo placita.

Que de occiso Tribuno audisti, in majus relata sunt. Res sic se habuir. Fulvius Sarci-

narius Civis Reatinus occidit concivem fuum; adversus quem inimicitias gerebat. Filii Defuncti a Clemente VIII. Breve impetrarunt, quo Pontifex declarat, illis filiis nempe, & aliis quibulcumque licere cum bona conscientia; & ubicumque locorum, & quacumque via; five judiciali, five alia quacumque exitum, & mortem illius procurare. Hoe Breve vulgatum est cum scandald plurimorum, & ut fit , additum a narrantibus, quod plenaria indulgentia occifores donabantur. cam tamen in Brevi aliud non dicatur , nisi quod id fieri possit cum bona conscientia , & absque metu irregularitatis. Brevis Apostolici exemplum habere possum , est authenticum in Publico ; .fed quia non est ejus tenoris, ut isthic relatum, supersedeo . Si jusseris, statim mittam . Ego neque probo , neque ferre posfum , quod tanta possit Pontifex , ut in alterius Principis ditione aliquis possit absque judicis auctoritate cum bona conscientia occidi tunc enim neque Princeps occisorem punire poffet . & id mihi videtur idem effe . ac Papam Dominum, ac Principem supremum facere, quod, ut vidifti, Curia Romana vellet .

In controversia Camaldulensis Monachi cum Romanis nondum Princeps noster se immicuir. Romaz multa agunt, & cæpta deserunt. Quo tandem res emerget, incertus sum. Verum oportet intra mensem aut omnia componi, aut in eum statum reduci, ut nunquam componi possint. Advocavere ad generalia Comitia Romani Abbates omnes Camaldulenses.

Cel

## AD JAC. LESCHASSERIUM: 109

Ceffionem jurium, si ab eis petierint, procul dubio obtinebunt; verum quod Romanis hoc profuturum sit, non satis percipio . Si contra Monachum, qui est in possessione, aliquid ab eo Capitulo statui voluerint, illi facient ; sed quid tum? Nunquam quicquam Romani in hac caufa egerunt, quo non implicaverint magis negotium . De his , que fcripsifti super Aurelianensibus Decretis , gratias ago . Si explicari poteris nomen Civitatis in Delphinatu, ubi electus est Episcopus secundum Decreta Aurelianensia, & nomen electi , & an fa-Etum manserit, vel nova provisione Pontificia correctum fuerit, gratissimum erit . Rogo infuper rescribas, an in isto Regno fint Monssteria aliqua conventum nabentia de jurepatronatus Regio, vel alterius Magnatis, aut laici , & an in corum aliquo Patronus utatur jure præsentandi, vel servetur C. nobis de jure patron., & an ulla fint Domus, vel Conventus Carthusianorum , vel Mendicantium . ubi laici jure patronatus præsentent præsatum. Tandem scire vellem omnes vestros mores . ubi de jure patronatus fuper Ecclefiafficis Regularium agitur . Scripfit Legatus Principis noffri missife ad me libros , & Collectiones DDe Gilloti , & Bochelli . Illas avide exspecto , & gaudeo, non tanti fuiffe Jesuitas, ut librum integrum abolere potuerint . In aliis literisi narras perlatum ad vos libellum , ubi Abbas. Camaldulenfis jura fua explicat . Hic etiam manuscriptus circumfertur , & ab eo compositus putatur verum rationes non funt fatis, folidæ. Si res ad contentiones publicas emerget, videbis potiora ; fed fi fcires, quibus responfionibus Romani Decretis Concilii , & Privilegiis Monachorum illudant, rideres profecto. Celebrato Tridentino Concilio Pius IV. prohibuit, ne quisquam Glossas in ejus Decreta scriberet , & Congregationem nonnullorum Cardinalium inftituit, qui declararent, fi quid ob'curum, vel ambiguum videretur. Ea Congregatio huc usque durat , & dubia petentibus enodat, ac fæpiffime declaratio eft contra teatum, & Roma fub declarandi verbo contraria sententia deprehenditur. Decretum de restituendis Monafferiis declarant intellige de his tantum, que nondum commendata fuere . Olim: Papam esse supra Concilium defendebant, modo quid refert laborare ? Cardinales quatuor funt fupra Concilium specie declarandi . Quode ad vos literis perlatum est, Decreto Reipubliezemiffum Abhatem in poffessionem , non est verum . Tantum non prohibetur retinere posses. fionem, quam sponte capit; fed, ut scias qua ratione, audi. Nullus provifus ad quodcumque. Beneficium a Curia Romana, vel ab Ordinario. potest fine ministerio Judicis Laici, cui data fit per Literas Principis facultas, in poffessionem ingredi Soli ab hac lege excipiuntur Abb tes temporales, qui a suis Congregationibus. ad tempus constituuntur. Hi cum folis Literis Superiorum suorum recipiuntur, quia jam ipsa Congregatio est in possessione, & ita in omni-

bus Monasteriis Benedictinorum observatur. Hic noster Abbas, ut triennalis, & ut electus a sua Congregatione , prætendit non indigere literis Principis, & ministerio Judicis, sed posse cum folis literis fui Superioris recipi. Ei nemo contradicit, sicque in possessione manet . Princeps videt factum, neque probat, neque improbat. auditurus, fi quis contradicere voluerit ; quod huc usque non est factum. Romani nolunt coram Principe conqueri, ne videantur foro affentiri . Nemo Abbatis possessionem turbat facto . quia populus illi favet impensissime . Jure nesciunt quo modo , & interim ille, fruitur . Si collegerit messem frumenti; que non minoris 12000. aureorum valebit , & pauperibus donaverit, quod supererit victui Monachorum , actum. unde expelli a Romanis possit.

De Codice Moguntino, quem impressum ad me mittis, maximas habeo gratias: illum suma cupiditate exspecto. Ego samiliariter, & absque verborum ullo delectu ad te seribo. Rogo, ut incomposita excuses. Audio Casaubonum valetudinem recuperasse: ego eam ob rem Deo Opt. Max. soteria debeo: rogo te, ut illi, & D. Hotmanno Villerio salutem plurimam di-

A son se of second market and second market and

cas. Vale.

Venetiis 12. Mari 1609.

## EPISTOLA XIII.

## AD EUMDEM.

TA est Tabellariorum perpetua negligentia, L Vir Excellentiffime, ut ego femper raptim tibi scribere cogar. Accepi tuas literas 25. Februarii; ex illis caufam animadverti, ob quam Roma non bene audiaris; tu Clericos ais Magistratibus subdi, præcepto utrorumque Aposto-Jorum Petri, & Pauli . Hoc hæreticum eft ( ajunt nostri ) Scripturas allegare : non funt hujulmodi Scripturis tractanda, fed decretalibus, & Juriscopsultorum auctoritatibus . Hac non ironice dico, sed serio; me vocant apertissimo ore hæreticum, quod dicam, exemtos suisse Cleritos a Magistratuum Judicio gratia & privilegio Principum; ceterum quod ad Divinum jus attinet in delictis, que Civilia vocat Justinianus, cos a Magistratibus, non suisse exemtos, atque ideo posse quemlibet Supremum Principem Clericos fœculari foro subdere in quibuscumque id necesse fore viderit pro tuena da publica tranquillitate . Quid magis mirere , quam quod Bellarminus dicat, Paulum Apostolum, cum 'a Festo gravaretur, debuiste Petrum appellare, fed abstinuisse, ne risum moveret ? Vade modo tu, & rifum, fi potes, contine nam quibus interpretationibus dictorum Pauli ad Romance nobis illudant, quid attinct referre? 2111

re? Satis est dicere, quod inde probare volunt Papæ potestatem super omnes Reges , & Principes; sed de hoc satis. Fædus contractum contra Clerum a Duce Burgundiæ, & Comitibus, ac Nobilitate Gallica; quod diffolvere tentavit Innocentius IV. muneribus ad eos, & beneficiis ad eorum affines ad plenum narrat Math. Parif, Hist. Angl. anno 1247., & fæderis capita, quantum recordor, recenset, tandemque meminit, ut D. Ludovicus fœdus probaverit, & ut Rex Anglus eadem in Regno suo edixerit; verum ut mihi meminisse videor, Regis approbatio non statim secuta est contractum sœdus, sed post nonnullos menses, unde & a Math. narratur post multa alia interposita. Ego sæpe ad te scribere aliqua propono, que ob instantia, que hic accidunt, cogor e mente emittere; modo totus sum in re beneficiaria ob ea , quæ de Monasterio Vangaditiæ aguntur - Senatus nondum quicquam in hac caufa decrevit . Abbas a Monachis institutus possidet, Burghesius expellere vellet, attamen litem ei coram .Magistratu feculari super possessorio non vult intentare, ted relicto Adversario in possessione, titulum disceptare intendit, non quidem Abbate citato, verum Procuratore Ordinis Romæ existente, cum quo, ut bene conjicere potero, colludere valebit. Erit negotium, quod forte facillime componetur; verum fortaffis etiam in maximas tentationes emerget . Male audit Pontifex, quod omnia nepoti dare vult, & Curia Romana libens videt tantæ felicitati aliquid onpo-Н

ni; sic invidia locum & inter Sanctos habet Deus pro sua bonitate nos custodiat : sed vos quando extirpabitis zizaniam, & malas herbas, quas Jesuitæ plantant a la Fleche ubi ego audio educari ad 5000. nobilium filios? istud ego vere morbum gallicum appellaverim, nifi bona fortuna vobis favens fuerit, ut nobis; nam ex educatis in eorum Collegiis licet aliqui emerserint acerrimi eorum fautores, plures tamen evalerunt acerrimi inimici. Ego, Vir Clariffime, habeo statuta quædam 1560. a Carolo IX. Aureliani , & alia Blesis 1579. ab Henrico III., fcire opto, an illis per alias Leges, vel per non usum derogatum fuerit : in illis , præsertim Aurelianensibus, quædam constituta video de annatis, & aliis Romanis exactionibus, quæ minime isthic fervari audio; rogo te, curiolitatem meam repleas . Collectionem Bochellig avido animo exspecto, spero ibi plura inventurum mihi usui futura, sed librum, ut audio, primum occultare, post castrare voluerunt : divino, quod Romæ illum fint damnaturi, qui finis est multorum bonorum operum. Quod ais, Vir Excellentissime, Romam ex Hispania maximum pecuniarum acervum asportari, certissimum est. Sed nec reliqua Italia caret Hispanis muneribus: nulla fere Civitas est, ubi non fint ejus Coronæ pensionarii: Venetiis id capitale est , & inde quastiones habentur maxima severitate. Faxit Deus, ut ab ea corruptione perpetuo eximamur ; verum licet aurum Indicum quotannis in Hispaniam fluat , ( vera e-

### AD JAC. LESCHASSERIUM: 115

inim dicenda funt ) fumma nihilominus paupertate regna illa conficiuntur. Si Indicum aurum restet, actum de eis: id mutationem aliquando fore pronuntiat, verum non minorem, quod Rex administrationi non incumbit, sine quo aliquandiu, sed non diu fortunari regnum potest. Cum ego audiero, Batavos in Occidentalem Indiam navigationem instruxisse, dicam Ratim, quieturam Europam ab Hispanicis molestiis. Id Deus faxit . Ego tibi , Vir Excellentissime, pro tanta tua humanitate semper magis ac magis debeo, semperque minus solvendo fum ; tibi necesse erit a me animum vice operum recipere . D. Cafaubonum falutes velim , cuius literas accepi , & responsionem distuli , donec cum Molino de transitu librorum plene egerim, & valete ambo, Viri Clarissimi, & Amicistimi.

Venetiis 17. Martii 1609.

# EPISTOLA XIV,

## AD EUMDEM.

Odex Canonum, quem ad me missiti, Vir Excellentissime, nondum ad manus meas pervenit, ut neque tuz litera, quibus est alligatus. Ego arbitror eum Librum cum Bochelli Opere ab Illustrissimo Legato missua. H 2 per

per mercatores Lugdunum, ut inde occasione data per Taurinum Bergomum deferretur. Putaveramus, iter illud expeditum fore, verum non ita accidit. Jam enim ad nos pervenere, quæ isthine per Francofurtum ad nos deferebantur . Vidi Libellum , feu Collectionem inscriptam Traités des droit, de qua judicium tuum laudo. Sunt auctores in fe collecti, qui non vulgaria fapiunt. Les Remontrances du R. Louis XI. latinas videram apud Duarenum, atque Tilleti opus olim impressum; reliqua mihi ignota huc ulque. Utinam in majorum vestrorum constantia perseveretis, & Deus nobis concedat, ut vestigia vestra sequamur. Vobis a Jesuitis nonnihil timeo, nobis a nobis ipsis . Non pauci sunt tamen, quibus aut bona mens, aut robur animi non desit . Libellum , quem a me requiris, per partes tibi mittam, ne tabellarius nimium oneretur. Per hunc partem recipies, reliquum per sequentem. Pudet me non esse dignum lectione tua: confido, judicandum a te fecundum leges amicitiæ, non veritatis. De publicis rebus novi fere nihil habemus . Dux Lermæ, apud quem Regia potestas est in Hifpania, a bello abhorret maxime, neque quicquam illum potest a tanto fastigio deturbare ad bellum, modo Neapolitani Regni curam committit ex Sorore Nepoti , cujus fratrem Legatione Romana adornat. Ab his tota res Italo-Hispana pendebit. Parant vires, ut oras maritimas ab incursione Turcarum desendant, quod non fore difficile arbitror. De rebus Regis Phetza-

# AD JAC. LESCHASSERIUM 117

ni, qui a fratre viêtus aufugit; actum arbitror. Quid fperes de eo, qui ad tantam virium inopiam devenit, ut natale folum relinquere cogatur, & ad inimicorum auxilium confugére? Ajunt in Hifpaniam thesaurum ingentem afportaffe, sed ex gemmis, & unionibus, quamon magni æstimantur, ubi emtorem quazunt. Sed hic ferunt, Marochi Regem victorem ea loca aggressurum, qua Hispanus Rex in Africa tenet. Si quid tale evenerit, ego Hispanos maxime implicitos auguror: nam huc usque robore, & ferro nullum bellum gestere, sed artibus, & auro; at Mauritani artibus præstantiores sunt. Si bellum incipiat, non desturum puto, quin Mauritani mare trajiciant.

Romana Rota sententiam tulit in canssa Monasterii Vangaditiæ inter Datariam , & Congregationem Camaldulensem; sed Congregatio liti interfuit invita, & quia illi neque juri fuo cedere, neque jus fibi non esse affirmare, & confiteri concessum, ejus jura per Procuratores, & Advocatos a Burgheliis datos defensa, fententiaque per judices lata, ubi pronunciatum unica fessione, & sine processu Beneficium est reservatum : verum licet sesquimensis abierit , fententia nondum est visa . Papa rescribere in hac causa non concedit. Concutitur totus, ubi de scribendo agitur. Ita illi male cessit in priori controversia. Modo transigere vellet; an id futurum sit, divinare non possum . Mulți id cupiunt, pauci abhorrent, plures feruntur inconsulto. Si hæc lis procedat, lata via ape-H 3

. .

rietur cogendæ intra terminos Pontificiæ ominipotentiæ. Si divini beneplaciti tempus adelt, nemo obslabit. Ille nobis rogandus, quem etiam precor, ut te, Vir Excellentissime, suis donis cumulet.

Venetiis 9. Junii 1609.

## EPISTOLA XV.

## AD EUMDEM.

Multa nunc observantur, qua nos suadeant, Vir Excellentissime, vel etiam cogant, ut ad rem Beneficialem animum advertamus inde enim & Romani vires sumunt, quibus nobis dominentur, & nos eam ob rem in partes diducimur . Si vos imitari possemus ; vel saltem Hispanos, bene nobiscum ageretur; sed jam in Italia mos obtinuit, ut Pontifex arbitratu suo omnia Beneficia distribuat : plura , caque majora per regulas Cancellarize funt refervata; reliqua, licet pauca, & minora, in fex menlibus vacantia iple confert, ut Ordinariis nihil fere reliquantur. His obviam ire aperta vi, neque pluribus probatur, neque factu facile. Per cuniculos agendum . Nos eo jure utimur, de quo sæpe tibi scripsi, ut nemo provifus possessionem possit obtinere absque literat Pirncipis Hoc amplificantes obtinere aliquid pofz

possemus. Longa procul dubio via est; attamen illud potius agendum', quam feriandum . Ego plura mente verso, sed solus quid perspicere possum ? Utinam adesset hic vir tui similis, quocum pertractare hanc ipsam rem possem. Sperarem aliquid inveniri posse, cujus fructus brevi conspicerentur . Postquam id mihi negatur, rogo, ut absens nos juves. Mitto ad te formulam Literarum Principis, quibus in possessionem provisos mitti mandat, & rogo, ut illa examinata videas, an quicquam addi possit, quod aliquo jure nitatur, & instituto nostro faveat; verum id paucissimis verbis sieri oportet , & ita , ut qui Curiæ favent , id non advertant, vel contra pugnare non valeant; nobis enim non tantum cum hostibus, sed aliquando &€ cum nobis ipsis pugnandum est. Deinde rogo. ut si quas rationes habes, quibus leniter refervationibus resistere possimus, si non omnibus, faltem aliquibus, eas nobis impertiri velis. De Monasterio Camaldulensi nunc serio agitur, & ad crisim morbus venit: nunc vel Curia Reipublicæ, vel hæc illi cedat oportet. Ego Reipublicæ victoriam auguror; fovet enim justam, piam, ac etiam speciosam caussam, recusatque Monasterium id commendari Nobili alicui, ut Curia offert, & omnino Congregationi Camaldulensi relinqui postulat. Quid juris sit in hac caussa sententiam tuam , Vir Excellentissime , scire opto. Facti series est talis.

Fundatum fuit Monasterium anno 994. Cœpit Ordo Camaldulensis anno 1012. Quonam

modo Monaci ejus Monasterii Camaldulenses effecti funt , nescitur ; sed hoc certum est , Alexandrum IV. anno 1258. supposuisse onnia Monasteria ejus Ordinis Priori Camaldulensis Heremi per Bullam , quæ adhuc extat , in qua omnia Monasteria singillatim nominat . & inter illas hoc, de quo agitur. Vixere Regularibus institutis Monachi cum Abbate per Capitulum electo, & per Priorem Heremi confirmato usque ad annum circiter 1400. quando tune primum commendatum fuit, post quod 1emper Commendæ subjectum usque in præsentia mansit; nominatum tamen semper suit in Bullis Monasteriorum Camaldulensium . Anno 1513. Leo X. erexit Congregationem ejus Ordinis, quæ appellatur Heremi , & S. Michaëlis , cui univit 17. Monasteria ejus Ordinis , qeorum quædam in Commendam , quædam in Titulum tunc tenebantur , cum Decreto , ut cum primum vacarent per ceffum, vel deceffum , statim Congregationi unita esse intelligeruntur, etfi in eis constituerentur Prælati, non perpetui, sed triennales. Ea Monasteria nominantur specialiter. Inter hæc nominatur illud, de quo agimus . Hæ uniones effectum fortitæ funt, & Congregatio jam obtinet 17. Monasteria . Addit Leo, ut reliqua ejus Ordinis Monasteria, cum vacaverint, huic Congregationi effectualiter aggregentur. A præfato anno 1513. usque in præsenti Monasterium, de quo agitur, bis vacavit per mortem, aut resignatione, neque a Congregratione quicquam tentatum est. Tandem 1668.

1608, functus vita fuit ultimus Commendatarius . Prior Generalis Congregations homo Etruscus, qui Venetiis tunc forte aderat, sponte in eo creavit Abbatem juxta formam Constitutionis Congregationis . Interim fuit rogatus Pontifex a Senatu, ut jurium Congregationis rationem habere vellet . Negavit omnino Pontifex id velle, quoniam Monasterium illud, ait, bucella, vel bolus est ( Italice dicimus boccone ) pro Nepote Papali , & Monasterium Nepoti suo commendavit, qui tamen possessionem a Senatur de more non petiit. Post hæc Abbas constitutus adiit Principem rogans, ut illi liceret pofsessionem adipisci . Respondit Princeps , nolle fe hac in re juri cujusque derogare. Subjunxit Monachus, id a se petitum, ut omnem reverentiam Screnitati fuæ exhiberet ; ceterum more Reipublicæ non consuevisse tradi Abbatibus, qui funt in Congregatione, possessionem per literas Senatus, fed illam ad eis apprehendi solis literis Collationis Superiorum, ; quapropter ille poffessionem adipisci optat solito more, si a sun sententia non prohibeatur . Dixit Princeps, ut nullius juri in causa derogatum vult, ita neque juri Congregationis, si quod habet, præjudicium ullum inferre intendit. Hoc responso accepto Monachus abiit, accepit poslestionem , receptusque suit ab omnibus , qui Monasterio subsunt, & ita administrat huc ufque, ut Abbates Monasteriorum aliorum Congregationis suæ. Curia pretendit, hoc Monasterium illi non deberi, quia folitum commenda-

ri, quia ob Commendas jam affectum est, quia per regulas Cancellaria refervatum. Congregatio prætendit vigore privilegii Leonis, de quo fupra, ipso jure unitum sibi esse, & ideo potuisse Generalem Abbatem instituere . Est alia opinio media, quæ fentit affectum quidem Monasterium; attamen ob fundationem. & ob decretum Concilii Tridentini feff. 25. c. 21. non posse Pontificem illud commendare, sed teneri; ut in Titulum reducat, atque ob id privilegium Leonis Congregationi incorporari, & uniri debere . Is rei status . Plures diserti viri fententiam dixerunt . Ego tamen , Vir Excellentissime, te omnibus prælaturus sum . Ex le-Stione Opuscolorum , que prodiere de Gallica libertate in unum volumen congestorum tactus sum curiositate videndi eam protestationem , quæ , in Congregatione Prælatorum decreta est ad Bullam Gregorii XIV, qua justi eramus a Regis obedientia discedere. Illam olim vidi, sed non iis oculis, quibus visurus sum modo. Rogo te, ut curiolitatem meam impleas . Id etiam exopto scire, si quando feruntur ad vos Bullæ Papales, quas recipi Senatus eenset, cum tamen in illis fint claufulæ , quæ non placeant , ut quia contra Ecclesiæ libertatem sint, an e Bullis ipsis cancellentur, quæ non admittenda cenfentur, an vero arresto ipso, quo recipiuntur, notetur claufula , quæ rejicitur , ac libens viderem exemplum arresti alicujus, ubi Bulla Papalis partim fuerit recepta, partim rejecta. Ego scribendi nullum finem facerem, & imprudens

# AD JAC. LESCHASSERIUM : 123

ens sum, qui tam longis literiste detinuerim. Monet paginæ sinis, ut meis nugis illum imponam: te rogo, ut me excuses. Vale, & amantem tua benevolentia prosequere.

Venetiis 25. Junii 1609.

Nobilibus , & Sapientibus Viris N. N. Potestati, & Capitaneo Civitatis nostra N. & Successoribus sidelibus , & dilettis .

V Acante Ecclefia Cathedrali islius Civitatis per obitum R. D. N. N. Episcopi illius ultimi poffefforis; modernus Summus Pontifex illam contulit N., sicuti constat ejusdem Summi Pontificis literis patentibus, Bulla pendente munitis, datis apud S. Petrum die , .... menfis ..... anni .... Quare mandamus vobis , ut ejusdem N. Episcopum ; sive ejus legitimum Procuratorem poni faciatis, & politum confervetis in tenuta , & Reali possessione Ecclesiæ præfatæ, cum resp. omnium fructuum, & redituum ad illam spectantium, & pertinentium. Verum si quid habeatis in contrarium, superfedete, & ad nos rescribite; neminem in posessione cum literis nostris amovendo. Has autem registratas præsentati restituite.

C'est touchant cette formule de mettre en posfession, qui est ecrite la lettre de F. Paolo du 25. Juin 1609, auec la longue reponse de Mon. Lescassier.

EPIS.

# EPISTÓLA XVI.

### AD EUMDEM.

D Edditæ mihi fuerunt literæ tuæ, Vir Excell, 30. Maii datæ, quæ cur tamdiu ceffarint in itinere, valde miror; locorum di-flantia id solet efficere. Libri, quos ad me misiti, cum aliis nonnullis missi sunt Lugdunum ab Illustrissimo Legato, ut inde per Ve-Stores in Italiam portarentur; illos nondum recepi, fed Taurinum appulisse certus sum; licet fero, tamen tuto, & defiderati advenient . Ego ad te misi, quem petieras, libellum per tres Tabellarios; recepisse credo: mitto ad te nunc exemplar Pontificii Brevis, de cujus veritate ne dubites, ego authenticum in has manus habui, unde & exemplar desumpsi; verum eo res pervenit, ut hæc non clam a Romana Curia fiant . Vobis , qui abestis , hæc magna videntur, nobis quotidiana funt. Pontifex tot beneficia partim in titulum, partim in commendam, aut etiam pensionis nomine contulit Cardinali Burghesio nepoti,ut quæ habebat jam ante duos menses, 140000. aureorum reddant , post quod tempus quantum addiderit , nondum fcio . Ad Monasterium Vangaditiæ, de quo controversia, tanto tonatu aspirat , ut ego tandem obtenturum mihi persuadeam . Scis, humana ingenia acrius tendenti cedunt. Hi mores adeo in præceps ruunt.

unt, ut speranda sit valetudo ex morbi magnitudine, si non sequatur interitus . Mea ætate . Pius V. in annos quinque nepoti Cardinali con--tulit 25000. , Gregorius XIII. annis 13. duobus nepotibus contulit, uni 30000. alteri 20000. Sixtus V. nepoti unico 9000. Clemens VIII. annis 13. duobus nepotibus, alteri 8000., alteri 3000. Hic quatuor annis uni dedit 140000. Quo igitur res perventura est? Deus aliquando viderit . Constat singulis hebdomadis afferri ad Pontificem in cistis duabus eas pecunias, quas Dataria, & Camera Officia lucrantur; eas Pontifex manibus versat, & visu, & tactu voluptatem capit; postea ad Joannem Baptistam fratrem perferri mandat . Hæc missa saciamus . Maxime miratus fum id, quod fcribis, a Patronis Laicis conferri Beneficia pleno jure, idque statutum arrestis : ego ea videndi summo desiderio teneor . Est mini collectio Paponii , citoque aderit & collectio Bochellii ; rogo te indigites ubi , & fub quibus titulis apud hos auctores reponantur . Bochellum nondum legi, .Paponium percurri; fed ut fit præsciri oportet, quod quæritur, alias non observatur. Liber Regis Angliz ab co ad hanc Rempublicam miffus fuit. Omnia egit Pontifex Romæ, ut Nuncius ejus hic non reciperetur, fed receptus fuit . Liber vero regius est; sed vellem illum politica exa-Etius , prophetica vero perfunctorie tractaffe . Verum ii fumus; notra negligimus, in alienis excellere volumus. Tandem hoc magnum est . quod Reges scribere ( utinam & addiscere ) inci-

cipiant. D. Cafaubono, rogo te, falutem meo nomine plurimam dicas. D. Ottmannum Villerium abeffe in Clivensem regionem audio; ea de causa ad illum non scribo; si reversus suerit illum plurimum saluto. Vale, Vir Excellentis. & me solita benevolentia prosequere.

Venetiis 21. Julii 1609.

# EPISTOLA XVII.

## AD EUMDEM.

I Itera tua 14. Julii data maxima molestia me liberarunt . Licet enim D. Castrinus per præcedentem Tabellarium de recuperata a te valetudine monuerit; attamen hærebam, veritus, ne recidivam aliquam incurreres. Nunc Deo Opt. Max. gratias ago, quod nobis Te redditum effe incolumem ex manus tuz chiragrapho perspicio. Gratissima suere glossemata, quæ ad formulam addidifti; nondum illa perle gi aliis negotiis valde occupatus. Controversia de Monasterio Camaldulensi transactione componetur, & in eo nunc totus sum ; quæ de ea causa ad me scribis, maximis, & solidis fundamentis niti videntur. Sed utinam jus folum in hujusmodi locum habered immiscentur rationes privatæ, odia, invidiæ, & aliz pestes veræ ægeitatis quæ homines in transversum adduductos, a veritatis cognitione avocent . Sed . hac Deo cura erunt . Quod ad me scribis de munificentia Principis aliqua obtinenda, in eo diligenter incumbam , & fedulam curam præflabo; non est, quod desperemus de effectu; ego, cum primum de possessorio Beneficii alicujus controverso agetur, de te mentionem injiciam opportunam, eaque occasione curabo, ut aliquid scribi, vel in ea materia, vel in alia tibi demandetur, quod si eo rem perducere potero, vicerimus; ne putes me operæ, vel diligentiæ parciturum, neque occasionem prætermisfurum : illas recipiam sponte oblatas, & non oblatas vi cogam . Per sequentem Tabellarium tuis literis fulius respondebo; interea pro salute tua voti reus Deo soteria persolvam . Vale , Vir Excellentissime . & te diu incolumem nobis , & valentem ferva .

Venetiis 18. Augusti 1609.

# EPISTOLA XVIII.

# AD EUMDEM.

Perlegi Commentarium tuum, Vir Excellentissime, ad mandatum Principis nostri quod ad re miseram. Quæcumque observas, & quæ in melius reformanda mones, mini maxime probantur. Respublica non habuit unquame col-

collationem Beneficiorum omnium, sed tantummodo Episcopatuum ; neque in eis aliud erat jus, præterquam nominandi, instituendi a Pontifice; id jus cum vi, & bello amilisset, potestatem tamen trader di possessionem retinuit ; quam pace modo amitteret, nisi a paucis quibuldam mordicus retineretur. Diverlitatis cauffa, quia tunc plurimæ lites in possessorio; cum Curia Romana soleret omnibus petentibus , folventibus Bullas concedere, unde fæpe idem beneficium pluribus concedebatur, in Curia, & plerumque inter provisos a Curia, & ab Ordinariis lis erat; accedebant exspectativæ, maxima controversiarum materies . Post Concilium Tridentinum omnia correcta sunt; sublata sunt exfpectativæ; nunquam Ballæ expediuntur quacumque de caussa pro secundo Impetratore . Si forte Pontifex, & Ordinarius, quod raro exenit . idem beneficium conferant , provilus ab Ordinario cedit; vel antequam possessionem petat, jus suum Pontifici insinuat, nec quicquam aggreditur, nifi Pontifex literas fuas prius revocaverit , hincque nullæ lites in possessorio . Sunt ex nostris, qui parent, non valde curandum, ut a Laico Magistratu possessio tradatur, . quia absque ulla controversia semper traditur . Ad ea, quæ de Concilio Tridentino rogas, uno verbo dicam : ne putes vel Apollinem ipfum posse ex Concilii verbis praxim divinare. Cum publicatione Concilii emanarunt literæ Pii IV., quibus prohibuit quicquam pro Gloffemate, aut explicatione Concilii feribi, erexitque Congre-

## AD JAC. LESCHASSERIUM I

gationem Cardinalium, quibus folis jus explicandi & interpretandi tribuit; hinc factum eft, ut neque Doctores, neque Judices hiscere audeant, cum Dei verborum intelligentia lis oritur, sed ad Cardinales recurratur. Illi pro libito declarant ; fere omnes declarationes contrariæ funt textui, ut Glossa decreti: distinxit. conjunxit: & Decretalis: non potest . . non vult: & quod magis mirere, iplæ declarationes inter le læpe contrariæ funt , idque excufant , quod non lint universales, sed in propositis casibus , qui etsi fimiles videantur , ex circumstantiis tamen diversæ sunt, atque ita non mores Concilio, sed hoc illis attemperant, & non lege scripta, sed proprio arbitrio cuncta regunt . Illius Congregationis institutio magnum fuit arcanum, quo res Romana regitur, cum quid fieri volunt, statim quicquid illud sit, nomine Concilii interpretati nobis obtruditur. Non est necesse, si quid difficultatis oboriatur advocare ex provinciis eos, quorum interest, neque illos audire. Nam Concilium, ubi id statuit, addit hæc verba : vel commodiori quacumque ratione ei ( idest Pontifici ) visum fuerit; quibus Reges & Regna elusit. Cui enim dubium, quin ratio commodior Papæ videatur paucis Cardinalibus uti, quam e provinciis aliquos, præsertim quorum intersit, evocare? Ad hoc genus pertinet Pii IV: prohibitio, ne Principes quicquam pro executione Concilii edicant; id ajunt non esse contrarium Decreto Concilii, quo monuit Principes, ut operam præstarent, quo sua decreta

10.150

reciperentur, & observarentur ; sed esse declarationem, ne Principes suam operam præstarene quicquam edicendo, vel flatuendo, fed tamquam meri ministri exequendo absque ulla cognitione. Quod quæris, an quod reservavit Concilium Sedis Apostolicæ potestati, de ea dixerit , quæ est in ædificationem , vel quæ in destructionem . hie etiam latet arcanum , de ea dicetur tantum , quæ in ædificationem, sed putas tu subaudiendi animarum ? minime , verum nummorum . At extra jocum, procul dubio in cationem , fed ad ipfum spectat declarare quod fit in ædificationem. Unde eo res redit : vel reservata tantummodo potestate in ædificationem sit reservata exorbitans omnipotentia . Non credis semper Papam suis edictis, & dispensationibus obtendere causam aliquam pietatis, & ædificationis, & quæstum appellare pietatem, & contra fentientes hæreticos cenfere ? Qua alia via potuisset 150000. aur. nepoti suo de Beneficiis Ecclesiasticis tradere, cui pro servandis Bullis jam arca, aut scrinia con sufficiunt . & conclave deputatum est ? An Respublica juraverit in omnia verba Concilii, rogas. Dicam : Tunc, quando Concilium publicatum fuir, Pontifice petente, Princeps scripsit omnibus Magistratibus , ut Prælatis publicantibus , & exequentibus decreta Concilio auxilio effent, & contradictores compescerent , nihilque aliud Princeps vel dixit, vel edixit de hoc Concilio. Augustini Hunnei editio cum notis in margine ad nos pervenit Antuerpiæ edita. Audio

& credo, non damnaretur a Romanis, licet nunquam illam viderim, & citata loca haberentur pro concordantiis, non ita ut illa ad usum revocarentur, ut antiquitus observabantur, sed neque ea, quæ in iplo Concilii textu citantur declaratione Congregationis ad ulum præsertim Curiæ commodum omnia attemperarentur. Uno verbo concludam : Ajunt Papam supra Concilium esse, derogare omnibus quorumcumque Conciliorum decretis posse, licet non sit necesse, quia declaratione idem præstari potest . Integer liber non sufficeret, in quo omnia tibi scribere possem : unum tantum dicam c. 21. fesf. 25. de reg. ubi de commendatis Monasteriis redigendis in titulum decernitur; Congregatio declaravit de his intelligi, quæ non funt folita commendari . Vade modo tu , & verbis innitere. Ita defendunt, nihil adversus Concilii decreta egiffe Pontifices, qui his 50. annis nullum Monasterium commendam, cessante commenda, in titulum concesserunt, at de his satis. Meministi in tuis literis, Vir Excell., erectionis Universitatis Rhemensis, Pontificia concessionis, & arresti ad eam; harum rerum meminit Pasquerius in suo libro, ( qua occafione non recordor) & refert super clausula illa generali, qua Papa absolvit a Censuris ad effectum & C. arresto cautum, ne propter eam clausulam concludi possit, Regem a Papa excommunicari posse, illud arrisit maxime . Si alia in eo arresto continentur, oportet digna esse observatione: si nancisci poteris, mihi erit

gratissimum. Edictum regium de duellis habeo ; & decretum præferens Fiscum Creditoribus hypothecariis miratus sum ; verum arrestum ad edictum ad nos perlatum non fuit ; fed folum ipfum' edictum nudum : fed ex his , quæ tu natras, animadverto quomodo arresto Parlamen tum corrigat, ut ita dicam, errores Regii Concilii, sed id miror, quod opus fuit: non potuit edictum ante Regiam manus appolitionem videri, examinari, & corrigi, ac post a Rege subscribi ? sed forte stylus vester sic habet . Nunc mihi intelligere videor , quæ fint partes Parlamenti. Ego scribendi finem non facerem, tanta cum voluptate tecum colloquor, nec moleftiz me ipfum moneo; unum tantum dicam de libro intcripto Tortura Torti ; commendari illum audivi, nondum vidi, cito videre spero, illum avide lecturus. Cum a te . & a D. Cafaubono laudetur & argumento & stylo & subjecto, perfectum esse oportet. Quod ftylo dixi utatur , mihi videtur ad perfectionem accedere, nec enim joci feriis misceri cum decore possunt, nisi eo dicendi genere . Adhuc finem facere non possum, succurrit aliud tibi dicendum . Perlatum ad te fuit petere Regem Hispaniarum a Pontifice, ne pensiones pro Jtalis super Beneficiis Hispanis imponat. Non ita prorsus res se habet. Antiqua lex regia in Hifpania est , quæ ut viridi observatione semper valuit, & valet, ne Beneficia in illis Regnis vel pensiones super Beneficiis conferri possint aliis, quam Hispanis, quos ille nationales dicunt.

cunt. Valeant . Curia Romana sophisma adinvenerat . Pontifex constituebat Italo Pensionem in caput Hispani alicuius degentis Roma, & huic rei consentientis . Id passim fichat . &c erat aliquis Hispanus, in cujus caput erant penpro diversis multorum millium Ducatorum. Modo Legatus Regius modernus nepos Ducis Lermæi dixit Pontifici , Regem nolle ultra eam fraudem fieri legibus suis ; ita se habet . Puto . Romanos aliud fophisma inventuros, quo idem efficiant : nam carere pensionibus non ferent tam facile. Reliqua, que de possessione ad me scribis, diligentius perpendam, & si quid occurrerit difficultatis, moleitus ero D. Cafaubono, rogo, meo nomine plurimam falutem dicito . & me eadem benevolentia prosequere . Vale.

Venetiis die 1. Septembris 1609.

# EPISTOLA XIX.

## AD EUMDEM.

TAndem pervenit ad me exemplar Codicis Moguntini isthic impressi, quod ad me missili, Vir Excellentissime, de quo maximas ago gratias. Vidi & schedulam tua manu seriptam, ubi librum Contareni cujusdam petis, de miraculis, aut mirabilibus inscriptum, quod

mihi zelotipiz affectum quemdam excitavit; Vellem, ut neminem, ficut hic habes, qui te magis obfervet, revereatur, & diligat, quam ego & ago, & debeo; ita alterius opera minime utaris, ubi ego tibi infervire valeo. Nihil mihi accidere jucundius poreft, quam fi tibi fervus non prorfus inutilis appaream. Rogo te obnixe, fi quos libros hine petis, a me poftulare velis. Nullus eft Contarenus, qui de miraculis feripferit. Vivit' adhuc Nicolaus ejus familiz ampliffimus Senator; qui adolefcens feripfit de perfectione rerum: liber.eft veluti Philosophiz compendium, aut fumma. Si forte illum ex-

postulas, statim habebis.

Accepi tuas literas 8. Septemb. Video, te totum effe in concilio Tridentino commode interpretando; fed in eo non est, ut in reliquis legibus agendum, in quibus interpretandis nihil aptius , quam procemia exacte perspicere , ex quibus statuendi ratio & occasio cognita fenfum & mentem legislatoris aperit . Secus in Concilio Tridentino; nihil longius trahit, quam procemiorum consideratio. Eorum in Italia nulla cura. Ego adolescens rogavi Archiepiscopum Rofan., qui postea fuit Urbanus VII., & ei Concilio interfuit , componendis Decretis præfectus. quid effet in caussa, cur contra morem præfationibus Decretorum Concilii narrationes , & conclusiones vel contrariæ essent, vel faltem non concordarent. Respondit ille, Decreta formari solita sibi ipsis omni ex parte similia, que sicut reformationem initio proponebant,

ita in fine statuebant ; verum dum in Congregationibus Tridenti, & Romæ rependebantur, præfatio omnibus arridebat, illa nemini erat molesta; sed ex Decreti corpore oportebat tanta tollere, vel addere, donec omnibus satissactum effet . Mihi maxime . probantur interpretationes tuz; attamen cavete vobis, ne Concilium illud recipiatis ea spe, quod ad bonum sensum trahi possit . Quod ad reservationes attinet, Romana Curia id vult pro Fidei articulo haberi electionem seu Decreti, seu Decretalium permiffam fuisse a Romano Pontifice olim ob duritiam cordis ( utar verbis Evangelii ) populorum, & Cleri .; optimum tamen modum effe per solam Pontificis collationem. Nihil hyperbolice dico: Si quis in Ita. lia diceret, melius fore Ecclesiis providere per electionem Cleri, & Populi, aut Canonicorum, hæreticus haberetur. Memini quemdam ab Inquisitore castigatum, quod dixerit, neminem dandum Pastorem invitis. Ubi Concilium Tridentinum ait, affumendos pastores secundum Canones, exponunt quod attinet ad qualitates affumendorum, non autem ad modum affumendi . Ne putes, Vir Excellentissime , Venetam Rempublicam inhiare nominationi Sacerdotiorum; immo prudentiores vellent rogari legem, ne aliquis Senatorii Ordinis possit ulla de caussa ad Clericatum transire, cui rei id solum obstat, ne Pontifex novas turbas excitet eum fua libertate Ecclesiastica . Utinam vellent pcclefiastici hujus Dominii controversiam Curia I 4

· Romanæ movere de Beneficiorum collatione! jam res acta esset . Principis savor illis non deesset. Non eo sunt animo . Ita servitio sunt assueti. ut eos oderint etiam, qui de recuperanda libertate loquuntur . Mihi crede . Si quis ele-Etionem restituere vellet , nullos magis adverfarios ipsimet Clericis experiretur. Exemplo sit Camaidulensium Congregatio: Eorum caussa a Republica sustineri nequivit, quoniam Congregatio ipla tota prius cessit cuicumque juri juo . Poft cum Pontifex nec propterea illis redditus fuerit placatus , faffa eft , fe jus nullum habere, vel unquam habuisse, mandavitque sæpius Monacho, quem Abbatem creave-rat, ut e Monasterio veluti intrusus discederet. Quid egisses in hac caussa ? Quomodo fovisses eum, qui se jus nullum habere profitebatur ? Ad transactionem ventum est, ne videretur, Romanum Pontificem sustinere caussam iniquam eorum judicio, in quorum favorem fovebatur . Ad res nostras. Ego totus sum in formanda uberi materia possessoria Beneficiorum . Plurima mihi se objiciunt . Non tamen despero : quod si conatus non reddatur irritus, inde forte erit transitus, data opportunitate, ad enervandas refervationes : ingens alea ; fed in humanis voluisse satis . Ego legeram apud Pasquier 3. lib. c. 12. arreftum 1519. Quod ad primum ejus caput attinet, miratus solertem curam Parlamenti, quod neque leves suspiciones neglexit; licet, ut verum fatear, absolvere Regem a censuris est illum subjectum definire. Mo.

Modo ex exemplari, quod ad me missti, video ustatum morem apud vos obviandi novitatibus, & maxime probo Seribendi sinem nunquam facerem, nist tibi molestus esse timerem. Nunc Deum rogo, ut te diu servet incolumem, teque oro, ut me solita benevolentia prosequaris.

Venetiis 29. Septembris 1609.

# EPISTOLA XX.

# AD EUMDEM.

CIgnificavit nobis Illustris. Foscarenus Le-Jatus libellum Contareni a te expetitum eum esse, qui a Nicolao Contareno, nunc Senatore ampliffimo, in adolescentia emiffus fuit. Illum ego expifcatus fum , & his literis alligatum mitto , neque omittere possum , quin addam auctorem notle inde aliquam conjecturam fieri de ejus ingenio , & doctrina ; ita altioribus & utilioribus studiis animum applicuit post adeptam virilem ætatem . Mihi gratissimum est, quod tantum virum ames, & obferves, cui ego ante 40. annos amicitia puerili junctus, nunc conjunctiffimus vivo : ille me anno minor est, sed dostrina , & prudentia maxime excedit. His diebus quæstio nobis obtigit super C- Romana SS, debet de appellat.

in VI. cujus occasione scire summopere cupio. an Archiepiscopus nunc castra aliqua possideat cum Jurisdictione , & an appelletur ab eo ad Supremam Curiam ; & an castra illa ( si quæ tamen nunc obtinet ) nomine feudi, an vero titulo simplicis & purz donationis possideat ; & an alii Episcopi , vel Abbates in Galliis temporalem jurisdictionem habeant in præsens , Scio-quid ea de re dicat Benedictus in C. Rainutii detectam; quoniam sapius res mutationes subeunt, scire vellem, quid modo observetur: & si forte exemplar nancisci possem alicujus Regiæ donationis, antiquitus concessæ Episcopo, aut Abbati in Francia, que tamen libera donatio esset, & non infeudatio; mihi\_ fummopere gratum, & utile foret . Hic nihil habemus novi ; silent omnia ; Pontisex , qui videbatur Reipublicæ infensus , nunc maximam benevolentiam oftendit, & perpetuam omnes fere ominantur. Verum in Hispania rem ag-gressi sunt arduam maxime, ut e Regnis ejiciant , & Africam transferant quotquot funt generis Maumethanorum . Mirum mihi summopere, quod ad Religionem attinet, qui baptizatos, licet forte non fatis credentes, transvehere audeant in loca infidelia, ubi procul dubio & nomen, & professionem Christianam exuent: deinde numerum expavesco; non enim agitur de decem, aut duodecim millibus, sed de ducentis millibus . Utinam hæc non sit medicina contra morbum quidem efficax , fed viribus ægroti superior; Turcarum Princeps justit obtruncari plures rebelles, qui obtenta venia ad eum veneunt; quod an aliis terrori futurum fit, ut desistant, vel documentum constantia, ne fidant, incertum. Ego Deum precor, ut tibi, Vir Excellentissime, omnia prospera largiatur, & mini vires, ut in tuis obsequiis aliquid possim. Vale.

Venetiis 10. Novembris 1609.

## EPISTOLA XXI.

# AD EUMDEM.

Hyemis injuria tardius ab me perletæ sunt literæ tuæ 2. Novemb. datæ; illas 16-hujus menss recepi, qua die Tabellarius shine ishue discessivatione erat, quamobrem neque ad respondendum temporis satis habui. Accepi simultimam partem observationum Jureti ad Ivonis Epistolas, quæ mihi visæ sunt nedum lucem authori afferre, sed, quod magis æstimo, statum Ecclesiæ ejus temporis ob oculos ponere. Romanis non erunt valde gratæ, ut quæ Baronii historiæ non conveniant, qui quintus Evangelia prædicatur, & creditur. De Benesicialibus ne mireris, quod dixerim sere nullas lites agitari; nam onnes controversiæ osim excitabantur duabus pottssimum de caussis; prima ob mandata de providendo; secunda quod Dataria concede-

bat beneficia omnibus petentibus, & vacare afserentibus, neque Papa, aut Datarius se admiscebant litibus impetrantium, quas ad Judices ordinarios, vel Commissarios rejiciebant. Modo fublatæ funt exspectativæ, neque Dataria vacantia concedit, nisi ei, qui de vacatione docuerit legitime. Ita est, ut dicis; ars est, non reformatio; neque unquam Curia abusui viam claudit, quin prius aliam aperuerit, per quam ezdem, aut plures merces Romam advehantur : nunc omnia · Beneficia in Italia per refervationes, & alias arcanas artes suæ dispositionis secit, issdem artibus, quibus olim non indigebant . Si ex regulis Cancellariæ observaveris quot, & qualia fint Papæ reservata, inde ex non reservatis vacantia in besse, aut semisse anni , & post addideris nullas permutationes, neque renunciationes, nisi Romæ, fieri, nihil fere residuum erit. Permutationes non fiunt apud Ordinarios, quoniam Pius V. edita Constitutione statuit prætextu abusuum, qui irrepserant, ne Ordinarii ulli permutationi locum darent, nisi prius Sedes Apostolica leges necessarias præscriberet, nec huc usque præscribit. Renunciationes vero fiunt coram Ordinariis ex alia Pii V. prohibitione , qua vetuit, ne Ordinarius possit beneficium conferre ei, quem relignator nominaverit, aut cui conferri velle innuerit, aut Ordinarius ipse cum velle suspicatus fuerit , ideo nemo in manibus Ordinarii beneficia reponit . Accedit , quod in omni fere renuntiatione intervenit pensio, quæ imponi fine Pontifice non potest . Restant ergo

folummodo, que per mortem vacant. As Episcopi ob Decretum Concilii Tridentini de concursu, cum non possint curata conferre, quibus volunt, illa devolvi finunt ad Sed. Apost. ut impetrentur ab eo, quem habere illi magis volunt. Sunt & aliæ artes, ut tandem non quingentesimum beneficium sabsque hyperbole loquor ] ab Ordinario conferatur; hinc omnes beneficia aucupantes Romam respiciunt : Curia a litibus abhorret, quia per illas Magistratus sœculares se immiscerent, a quibus prorsus illos arcere in animo habet ; hæc ars est , sed qua nescientes incauti, prudentes vero volentes capiuntur, fed alia mihi major controversia. Ut possessionis adipiscendæ ad se jus trahant , distinctionem adinvenerunt, duplicem nempe esse possessionem, aliam spiritualem, aliam temporalem, illam ab executore Ecclesiastico, hanc a Magistratu sœculari tradi: contra ego, quantum possum, pugno, inanem & captiosam diftin-Etionem ajo, neque ullam effe spiritualem posfessionem, sed rei spiritualis possessorium esse temporale, & licet Episcopus aut Parochus nihil temporale haberent, non posse tamen possessionem adipisci, nisi per manus Principis : ostendunt ex antiquis formulis numquam fuisse traditam à Magistratibus possessionem Ecclesiarum, Monasteriorum, Canonicatuum &c. Eo sophismata incredibile est quantum temporali potestati derogetur. Erant qui prætextu ejus posseffionis spiritualis acceptæ ab executore Ecclesiastico per annos decem beneficiorum potiti sunt

& tandem procul dubio ab ea facultate mittendi in possessionem Princeps exclusus suisset; fi hoc perfecero, ut e nostrorum mentibus eam distinctionem evellam , multum egisse putabo . Te linceis oculis præditum arbitror, nam defe-Etus nostros trans montes perspicis, quos ipsi præsentes non videmus : bene mones nullibi nobis magis cavendum, quam a Reformationibus Romanis : mirum quam illi perspicaces funt , & quam nos cæcutiamus! Sed interim non possum fatis demirari Cleri vestri prudentiam , qui a Rege petat Concilium Tridentinum, & electionum restitutionem . Hæc, dico, pugnantia sunt. Cum Tridentinum Concilium receperint, refervationes recipere cogentur, quæ electiones pror-fus tollunt, sed miserandum, quod Clerus iste dominum ultro quærat. Ego, cum sæpe mecum cogitassem, quam ob causam Clerus noster volens sub jugo maneat, neque liberari sustineat, hanc tandem mihi visus sum introspicere . Non amat veram libertatem , fed licentiam vitæ . que neque a Principibus, neque a Populis concederetur, nisi Pontificis protectione defendere-tur; & vester Clerus, arbitror, Concilium Tridentinum perit, quo a Rege se ekimat; quod si Romanæ Curiæ subjicietur, illa longius abest, & ingenii humani est a novis. Dominis sperare meliora. Incidite apud nos hic quatio, an Magistratus sœcularis, qui ob capitale crimen damnat ad mortem Clericum in facris constitutum. teneatur curare, ut degradetur actualiter, & an recufante Episcopo ad degradationem devenire ,

debeat executioni supersedere. Rogo te,ut significes, quid sit in more apud vos, ubi Clerici damnantue ad mortem sœcularis Judicis sententia. Ego numquam legisse in jure, vel apud Jurisconsultos memini de degradatione , quæ sententiam Judicis secularis sequatur. Degradatio est executio sententiæ Judicis Ecclesiastici, ut ex decretalibus, & Pontificali manifestum, quam ille profert innixus processui suo in foro fabricato; si vero post soecularis Judicis sententiam, qua Clericus damnatur ad mortem, degradetur, cujufnam fententiæ illa executio foret ? Opportune dum hæc scriberem, redditæ mihi fuere literæ tuæ 17. Novemb. cum fasciculo alterius partis observationum in Ivonem, de qua & gratias duplices ago. De Beneficiis Écclesiasticis sæpe ad te scribo; quoniam ex tuis femper aliquid elicio, quod e re nostra sit, vel futurum sperem, dum vel mores nostros explicas, vel fententiam tuam aperis. Rem acu tangis, dum tres caussas numeras, ob quas refervationes defenduntur, Concilii Tridentini auctoritatem , Cleri consensum , & Juris vere Canonici ignorantiam . Rex Anglus nos excitare conatus egit forte, quod e re fua fuit, sed non quod ex nostra . Ille dum rationem suz fidei reddere vult, & Apocalypsim revelare, ea concussit, que fundamenta fidei habentur; unde rumor, quod voluerit fidem pervertere, non Tyrannidis admonere . Oh quantum profecisset; si sola politica tetigisset, & tantum juramentum defendisset! Tu mihi dicis non habet Pontifex ; de quo conqueri possit ;

non sane tua sententia, neque mea, neque ejus, que SS. Petro & Paulo credat, sed Bellarminus hac damnat hæreseos, qui pro articulo fidei ponit, posse Pontificem excommunicare, sed & subditos juramento solvere , & constanter affirmat , quæ omnium nostrorum fententia est excommunicatis, quandiu hujusmodi funt, non posse reddi ullam subjectionem absque peccato. Quod meministi de sœdere inter Principes ineundo pro fervanda communibus viribus fuprema auctoritate a Deo tradita, res est, que ad effectum perduci non potest . Primum omnes Protestantes ab hoc fædere abhorrent . Ex Catholicis nulli funt in Germania præter Austriacos . & Bavaros, in Hispania, & Gallia nulli præter Reges : restat Italia . De Bavaris dicunt primum, quod Senex ita Jesuitarum servus est , ut merum mancipium; Juvenis a Jesuitis abhorret, fed Cappucinos adorat, ut numina. Quid agas cum his natis ad servitutem ? De Austriacis , seu Hispanis, seu Germanis ea est ejus domus cum Sede Romana, & cum Jesuitis foederatio, ea est rationum communio, ut non abrumpi, aut diminui possit. Quidquid unius augmento conducit, reliquis prodest; non credunt Papæ auctoritatem posse illis obesse, sic sensit Carolus Magnus suz posteritatis & totius occidentis malo magno . Papa illorum istrumentum est, quo validius, eo utilius . De Rege Franco alidd non dico, nisi quod Parlamentorum beneficio tutior manet , licer civile bellum recens extinctum doceat, quibus periculis subj-

reigtur, quæ vitare potuisset, sed ratione bona, censeo, verum mihi ignota, non putavit faciendum. Italiæ Principes se Pontificis Vicarios æquis auribus audiebant; Hispani, a quibus pendent, has opiniones fovebant; modo expergisci coepere, sed non plene vigilant, neque vigilabunt , ni Curia illos flagris excitaverit. Multi in Europa vellent Romanos; & Jesuitas in ordinem redigere , & bella illis intentarunt , verum verborum , quibus semper vincent, ut proterviores, si qui ad manus venere, tentaverunt extremas partes dominationis illorum; Solus Scipio novit, ut Chartaginenses effent vincendi, quos reliquit in alienis regionibus armatos, & validos, ut opprimeret domi debiles, licet viribus undecumque evocatis. Non funt graves morbi, qui extremas corporis partes invadunt, sed qui cor. Aliis in regionibus bella gerunt aliorum sanguine, aliorum pecunia, in fuis, five victoribus, five victis, illi femper vincunt, & si viribus suis cogerentur uti semel, forte debellatum effet. Italiæ pax est illorum falus; per quos cuniculos possit hæc quies interrumpi, non potis fum videre . Ab Hispanis nullus metus; hi tanta in Italia possident, ut res corum non possit bello augeri , sed minui: certe nolunt quicquam mutari. Documento fit, quod ante tres annos evenit, cum Rex ille Ministris suis rotundis literis scripserit, caverent ne ulla de causa ad manus veniretur, feque, licet ab adverfariis origo foret, illis imputaturum . Itali Principes ita quieti addi-

Sti , ut ne dum re , fed & nomine contraria oderint . Externus aliquis Princeps vi aperta ingredi potest, nisi, quia Deo patent rationes, nobis ignotæ, dicerem Romanorum potentiam eternam . Sed ego tot nugis te detineo , non animadvertens quantum jactura temporis tibi in feriis occupato constet. Hanc ob rem scribendi finem facio, fed non te amandi, & colendi, ac reverendi, ut par eft, & debeo : unum obliviscebar , de Molino nempe ; ille vir est tuz doctrina, & ingenuitatis admirator, ut alterum forte in Francia non habeas : non est cur cum eo caremoniis utaris, neque quod quicquam excuses, sea ut illi jubeas, si qua in re ejus opera indigeas, quod & mecum a te agi fummopere opto. Vale, Vir Eximie, & te reverentem folita benevolentia profequere .

# Venetiis 22. Decembris 1609.

Molinus per præsentem Tabellarium non scribit, scribet per proximum.

# EPISTOLA XXII.

#### AD EUMDEM.

Ectis literis tuis 1. Decembris datis, & a me heri receptis statim Haymonium arripui, & Childeberti donationem perlegi. Ea intentioni

mea maxime deservit, cum adhuc vicus in ca donatione nominatus ad Abhatem Donatarium pertineat . Nos quoque in Italia veteres donationes fic interpretamur , ut Fiscalium nomine jurisdictio comprehendatur . Gratias tibi ago maximas propter ea: De appellatione ab Eccle-Sasticis habentibus jurisdictionem est lis Romanis nobiscum,, & cum Mediolanensibus. Innituntur Romani vapiti Romana SS. debet de appellat. Contra alii innituntur rationi , & ufui omnium Regnorum . Paucos habemus ex Jurisconsultis, qui nobiscum sentiant. Covarruvias, quia id probat, & defendit, Jesuitarum opera est apud inferos pictus. Galli ut rem apud vos in controversiam leviter tangunt, reliqui cum dicunt , babemus textum in corpore juris , vicisse putant. Utinam eo loci haberemus Bonifacium, qui a vestris habetur. Sunt plura in ejus collectione, quæ nobis magnum negotium præbent . Sed expolitionibus, & limitationibus nos defendimus, postquam aperte rejicere non licet, ut par effet . Si juramentum Anglicum Catholicis a Rege propositum ad nos nudum venisset , non permixtum controversiis hujus fœculi , fuisset a peritioribus probatum . Sed quoniam & Rex, & qui de eo scripserunt, limites excesserunt juramenti, hinc fit, ut qui articulos ejus probat , censeatur eorum doctripam omnem recipere, & propterea male audiat. Utinam Rex ille Regia tantum tractaffet , & ex Theologis abstinuisset ! Prudenter illum fesiffe arbitror, quia forte rebus fuis ita condu-K ż

cebat, & cum subditis suis ita tractandum erat; verum pro rebus nostris, a liter agendum est. Cœlum terræ miscere nolumus, nec humana divinis. Sacramenta, & Religiosa alia suis locis manere volumus, Principibus tantum poteslatem sum afferere per Divinas Scripturas, & Patrum dockrinam licet. Auctor libelli Tortura Torti: commendatur hic, quoniam a controversiis abissinet, quantum potest. Nihil magis pro Romanis facit, quam ubi dicer licet, quod non ipsi, sed Religio imperat.

Pontifex cum hac Republica ita leviter, ita fuaviter tractat , ut Antecessorum nullus unquam tantumdem egerit . Non funt tres menies, cum Abbas exilio sub capitali pœna damnatus est . Jam mensis non abiit . Parochus quidam Presbyter absque degradatione publice fuspensus, neque tamen Pontifex conquestus ; fed nos iis indulgentiis obdormimus, quibus utinam numquam frui daretur. Tuo confilio articulos Anglici juramenti perpendere decrevi , ut , fi forte occasio ferat, ab infamia, qua laborant, possint vindicari apud nostros, qui putant mala mente etiam bona verba lædi, neque ea volunt attendere , sed proferentem . De rebus Turcia cis nihil novi habemus, nisi quod quidam bellum in Hungaria futurum suspicantur, quoniam Legatus ejus Principis ita inhumaniter, & barbare Pragæ habitus est, ut non potuerit magis, non ad Imperatoris præsentiam admissus, non responso dignus habitus, a finibus excedere stato tempore jusius , & hac omnia Imperatore inincio, ut omnium rerum infcius est, curantibus legatis Pontificis & Hispani Regis, qui bellum refurgere in eo Regno vellent, ut Germani hoste propinquo Civilia non reformarent. Quod utinam bene cadat, nam non desunt, qui putent, si res ad bellum tendant, plures ex Ungaris pro Turcis fore. Finem paginæ video; nolo, ut olim, tibi multis nugis molestiam exhibere. Vale, & me, ut facis, licet immeritum ama.

Venetiis 5. Januarii 1610.

# EPISTOLA XXIII.

# AD. EUMDEM.

Uod mihi accidit, Vir Excellentissime, ut per eumdem Tabellarium binas tuas receperim, id isshie evenisse puto. Ego omnibus tuis respondi. Si ante datas tuas 23. Decembris mane non recepisti, post recepisse abitror. Duos recepi fasciculos ex Ivohis Episolis. Integrum modo habeo, & tibi maximas ago gratias. Quæ de donatione Ecclesia fata apud Haymonium reperiri monueras maxime grata sagens. Nunc raptim hæc pauca exaro Tabellarii discessi instante, non modo ut de Ivone gratias agam, sed us significam, quod K 3 graties.

gratissimum futurum arbitror, idque est, scribere ad me Illustrifs. Confulem Venetum, qui Hierapoli in Siria residet ( ea nunc Aleppo dicitur ) observasse Magnetis declinationem exa-Stiffime in ea civitate ad Meridianum accurate inventam, & reperisse Cuspidem septentrionalem declinare non ad Orientem, ut apud nos, fed ad Occidentem , idque 72 gradibus fere , que est nostræ contraria, & tantumdem proxime, si longitudinem Venetam, quæ est 34. ek Hierapolensi, quæ est 71. detraxeris, erit interRitium 37.; cujus dimidium 18: quod si addideris minori, vel a majori subtraxeris 52: longitudinis Capitis Bonæ Spei proximæ., & extremæ Japoniæ: Unde Cuspidem trahi a tanta mole terrena, quæ supereminet, non absurde putavit Guillelmus Cilbertus, & in eo Meridiano respicere resta polum. Caves putes, observantem errasse. Est vir accuratissimus, & interfuit omnibus observationibus, quas plures olim nos fecimus, & aliquas in fui gratiam, & cum acubus vertici cupreo innitentibus aquæ, & cum brevibus, & cum longis, quibus modis & Hierapoli usus fuit . Ego cum Græco in patriam profecturo tractavi , ut Neapoli Peloponnensi, quam longitudinem habet, & Magnetis declinationem observet; quæ si nulla erit , ut arbitror , res ipsa constabit . Hæc volui ad te scribere, quæ non ingrata fore arbitror. Deum rogo, ut te incolumem fervet.

Venetiis 3. Februarii 1610.

Audio Presbyterum quemdam isthio damnatum ad mortem, & sententiam executioni mandatam absque degradatione, renuente Episcopoid perficere. Scire velim nomen Presbyteri; culpas objectis, Magistratum, qui sententiam tulit, & tempus executionis. Rogo te curiositati meze parcas, illamque expleas. Iterum vale.

# EPISTOLA XXIV.

DEr proximum Tabellarium, qui hunc præcessit, per meas literas te reddidi certiorem de Ivonis Epistolis receptis, nec non & de responso ad petitionem meam de donatione facta Ecclesia fine ullo onere , deque omnibus egi gratias, si non quales debui, faltem 'quales potui. Non est quod timeas tuis literis, quum illas legato Reipublica, aut suis familiaribus tradis. Huc ulque enim omnes ad me tuto pervenere . Signum tuum observo semper , ut & alia mihi nota, omniaque invenio incorrupta. Aliquando different Tabellarii præfertim hyeme. Non est quod mireris, si aliquando sero a me responsa recipis . Ego sane multis occupationi. bus detineor, quarum tamen nullam præfero huic officio ad te literas dandi, quia fine ingratitudinis nota illud omittere non possum. Si temporis angustia aliquando cogor, brevio-K 4

res scribo, ut præcedentes, quas ita raptim dedi, ut nec relegere datum fuerit. Nunc tuas recipio 13. Januarii datas, cum tamen eo die ab aliis receperim datas 26. Hæc in causa funt, ut aliquando fera responsa videantur. Quod in literis tuis consideras Pontificem donatione Beneficiorum Dominum fieri trientis Bonorum, id ego olim prædicabam nostris, docens modum, quo dominium Reipublica augerent , ut fieret sesquitantumdum , non loci dilatatione, quod debilitatem inducit, sed virium augmento. Nec enim tantum Pontifex tot bonorum Dominus est, sed & trientis virorum, si eos numeres, qui possident, qui sperant, & qui his necessitatibus junguntur. Non desunt quibus hæc probentur, fed executio opportunitatem requirit . Viro magis quam odium meretricis blanditiæ obsunt. Opiniones veræ, & utiles bonis scriptis sunt augendæ, & excolendæ . Ego femper mecum cogitabam , omnes , qui Politica præcepta tradunt, in Tacitum commenta conscribunt; ea Aristocratiz pestis. Si D. Cafaub. qui in Polybium scribit de Aristocratia Romana tractantem, præcepta promeret huic Regimini accompdata, & sua lactea eloquentia expressa, rem ut nobis proficuam, ita -Romanis adversantem moliretur, veluti ut de re, qua de agimus, opportuno loco observaret nulli Reipublica conducere, ut externus Princeps Beneficia ejus donet, item ut Religiosorum Virorum qui sub ea degunt dominetur. Ceterum quod modo possumus, nempe retento jure

in possessionem mittendi, non omnia Romanis cedere, id agimus sedulo. Nobis, ut tibi dixi, illi obsunt tum sophismate possessionis spiritualis, tum alio arcano, quod nullas lites fuper Beneficialibus excitari patiuntur. Nostri, id interpretantur bonum disciplinæ ordinem, licet ego moneam arcanum effe & latere sub melle venenum . Maximam illam nempe rei spiritualis quasi possessionem esse temporalem semper: in ore habeo, quam auctoritate fcriptorum confirmare cogor, quorum præter Gallos paucissimos habeo, neque ipsi Galli id concludunt in poffefforio adipiscendæ, ut Guido Papa, qui in decisionibus videtur Princeps in maxima defendenda, in quæstionibus negat Magistratibus Laicis potestatem juris dicendi in caustis acquirendæ. Sed ita ego veritatem defendo, ut sperem tandem omnibus persuasurum. Quod probas factum in executione capitalis sententiæ contra Prebyteros absque degradatione renuente Episcopo eo munere fungi; gaudeo meam sententiam a tanto viro laudari; fed jure te volo caussam recusationis : Respondit, non esse mumus, quod Episcopum nobilem & primarium deceat, neque habere se Episcopum aliquem e vulgo, cui munus ille demandaret i Nunc Nemefin, si potes, contine. Episcopi vestri, qui Tridentinum Concilium urgent, quia multa Episcopis tribuat, quid petant, nesciunt. Ita videtur legenti, sed non ita ei, qui reipsa viderit, quonum modo observetur. Nunc in Italia Episcopi omnia prorsus Romam referre co-,

guntur, & inde decisionem, & fententias exfper ctare . Quare cum Pontifex omaibus prohibuerit Concilii interpretationem , illamque Congregationi Romanæ fervaverit, eo præjextu Congregatio totum regimen Romam traxit, nec id folum ex Italia, fed Hilpania, ut quod mireris, neque San-Etimonialem Episcopus possir ad professionem admittere abique Romana venia. Id præterea addiderim nolle iplos declaratione in uno casu emanata quemquam in alio uti , ut semper omnia negotia co confluant . Dies deficeret , fi omnia enarrarem. Uno verbo. Vestri Archidiaconi plura possunt, quam nostri Episcopi. Postquam de Concilio Tridentino ago, id addiderim ad me referre, Jesuitas eurare, ut qui illis addicti funt, in verba ejus jurent, & illi fubscribant : quod an verum fit, scire opto. His diebus percurri Historiam Belgicam Meterani : Ille fub anno 1596. in postremo libro tractat de Gallicis Comitiis Rhothomagiensibus, aitque in Parisiensi Parlamento articulos decretos tredecim, quos & recenset . Ego ei non omnino fido , quia in rebus Italicis, & Juridicis plenus est mendaciorum . Rogo te, ut mihi significes, an ille vera narraverit; est namque articulorum Septi-mus Legi Salicæ non posse modum constitui per Religionem Christianam, ut cogatur Rex effe Carholicus . Undecimus , non debere puniri hæreticos, neque vi cogi , ut catholici fiant . Duodecimus, orandum pro excommunicatis tam vivis, quam mortuis publice in Ecclesiis . Diu te detinui; non ultra progrediar ,

# AD JAC. LESCHASSERIUM 1155

si tamen prius rogavero, ut importunitatem meam excuses. Deus Te incolumem servet diutissirme, Vir eximie, mihique maxime colende.

Venetiis 16. Februarii 1610.

### EPISTOLA XXV.

#### AD EUMDEM.

Nvitus ea voluptate careo, qua fruerer, fi I poffem literas tuas per otium perlegere, examinare, &commode respondere; sed diei, aut -ad fummum bidui spatio compotem me video . Heri gratiffimas tuas 25. Januarii datas recepi, cum hodie Tabellarius sit discessurus . Dicam de Beneficiis primum . Iisdem vestigiis institi , ut & aliis scripsi, quorum tu meministi . Rei spiritualis possessionium temporale esse probavi per celebrem Gloffam , & per Gallicos Doctores , & fallacem distinctionem ejus in spirituale & temporale oftendi, & fimul ex Ecclesiasticorum executorialibus mon: ftravi , possessionem , quant tradere volunt, effe rerum temporalium ; namque nominant expresse bona, redditus, proventus &c. formulasque omnes veteres , quibus usa respublica est, ac novas , oftendi eas mittere in possessionem Ecclesiarum , Monasteriorum &c. cum responsione fructuum &c. Clamavi ad raucedinem ufque, bona Ecclesiaftica, vacantibus Beneficiis, effe

- Common Campb

esse in Ecclesiarum possessione eo argumento ufus, quod fi quis turbaret, Oeconomus Ecclesiæ nomine ageret interdicto retinendæ . Addidi . quod licet Episcopatus aliquis nullos redditus haberet , & nihil temporale , Episcopus tamen mitteretur in possessionem a Republica, quod reipsa apud nos evenit, & evenire potest, qui in confinio Turcarum in Dalmatia degimus. Non quæcumque volo, & opto, agas, sed neque sum nihil, saltem præceps impetus detinetur. Aliud modo docere volo, eum, qui in possessionem. mittib, posse possessione privare, quod arduum erit tum propter adversarios, quos habeo Beneficiarios cunctos, tum quia deflituor exemplis, & jam præjudicata sit opinio in nostris, quod sœcularis nulla caussa id potest. Ego tamen rem tentare volo; saltem viam alteri aperiam. Quod meministi de modo mittendi in possessionem a Rebuffo memoratum opportunum fuit, quia inde me extricare nesciebam; putabam adhuc morem ab eo narratum servari. Quod miraris potuiffe Rempublicam fervare libertatem fuam hoc rerum statu , ubi Pontifex tantarum opum do-'nator est, non fine-ratione id agis, verum fcias velim, quod sicut a Pontifice pendent qui ab eo Beneficia obtinent , & qui sperant ; ita maxime adversi sunt, qui desperant, & familiæ illæ, quæ in suis domibus continuari opima Bebeficia volunt, nedum alios impediunt, sed nec spei locum esse volunt . His adde , quod nescio, quo fato aliqui nascuntur ita Clericatui addicti , ut nulla utilitate , nullis promiffis pof-

### AD JAC. LESCHASSERIOM

possint emolliri. Accedit, quod Beneficia possidentes Familiæ nunquam sibi videntur satis habere, semper plura quærunt. Contra aliæ offenduntur . Hæc in cauffa funt, ut plures habeat Curia adversarios, quam fautores, qui legibus arcent a publico Regimine eos, qui a Curia pendent . Est Lex , per quam Clericus , aut, Beneficiarius incapax est cujuscumque Dignitatis, Magistratus, & officii sœcularis. Alia lex per quam Confanguineus Clerici usque ad tertium gradum canonica computatione; & affinis ad secundum arcetur ab omni secreto concilio, ubi de re, aut persona Ecclesiastica agatur, & propterea non potest caussa Civili, aut Criminali se immiscere, ut Judex ubi res ejus, aut actor Ecclesiastici sunt . Procul dubio quotidie crescunt vires fautorum Curiæ, quia, ut Tacitus advertit, omnes acrius tendenti cedunt, & fi res progrederetur, huic libertati timendum foret . Procul dubio divino beneplacito res fiunt, illud tamen nobis ignotum est, ideo enitendum semper, & speranda nteliora. Ego non is sum, qui Apocalyplim intelligere me profitear, quia neque Rex sum, & quod perpetuo, aut ad finem usque duratura sit vel tamquam Petri Congregatio, vel tamquam Babylon, humanis potius conjecturis innixus de tenui filo pendere pronuntio, nempe de pace Italia . Vos procul absentes non potestis assequi, que nobis liquido apparent. Mihi crede, bello in Italia excitato vincat Pontifex , aut vincatur , nihil refert , actum eft, id ipa fciunt; propterea nemo, ut olim,

olim , bellum excitat , ut aliquid domi acquirat; Vident bello, & ipsosmet, & domum perituram . In magno moetore verfantur modo , postquam a Duce Sabaudiz bellum a quibusdam prænuntiatur ope Francorum . Ego ut futurum non credo, ita mœrorem Curiæ magna ratione nixum dico : fola pace fustinetur, ut olim bello Italia inquam ; nam ut reliquis regionibus bella gerit aliotum militibus, armis, & nummis, & quavis parte vincente vincit in Italia, idelt, in corde omnis morbus est læthalis, immo lethifer, licet voluptatem afferre videatur . De Jesuitarum pictura dicam, ut res se habet. In tonclavi quodam Domus eorum in hac civitate pingi curarunt. Infernum cum omnibus generibus ignearum pænarum, fartaginibus, nempe verubus, & reliquis, ac cum animulis, quæ ibi torquerentur. Illuc devotos suos ducebant, quo terroribus subjectiores fierent, oftendebantque animulas, & pro cujus audientis captu nomine infignibant, hic talis est, ille voro talis, unde apud nos vulgare proverbiuma ortum, Li Gesuiti ti faranno dipingere a Casa del Diavolo. Narravit mihi adolescens, qui jurisprudentiæ operam dabat, se eo perductum, &c oftensis animabus dictum illum effe Albericum de Rosate, illum Rosetum, illum Covarruvias, & quod magis ego rifi oftensum locum flammis vacuum ad capacitatem animulæ dictum euna effe locum; qui Menochium expectabat; adhuc enim Menochius supererat . Ridenda sunt hæc, fed his ridiculis in nos tyrannidem exercent . · Gras

Gratum suit quod de Jurisconsulto Batavo signisicasti; prosuerit maxime rebus nostris, ut
liber hic videatur: Illum ad me per mare vehendum sacillime perficiam; habeo enim ibi amicos plures. Tantum te rogo, ut nomen auetoris, libri titulum, & locum impressionis
feiam. De arresto Castelli miror quod tamdiu
distulerint censuram. In eo dicitur esse hane
propositionem, Rex non est in Ecclesia, antequam
probetur a Papa, esse verbo Dei contrariam, &
hareseos damnatam a Sanctis decretis', & ipsa
propositio est primus articulus Fidei Curialis.
Nimium prolixus & molestus sui; sinem saciam,
st te rogavero, ut me excuses, ac, ut sacis, amare pergas.

Venetiis 2. Martii 1610.

# EPISTOLA XXVI. ADEUMDEM.

Aximas habeo gratias de verbali Proceffu ad me misso in caussa Presbyteri ithic intersecti. De iis, quæ ad me scripssisi de degradatione, jam per alias meas egi, si non quas debui, tamen quas potui, gratias. Huc usque nullæ tuæ Literæ periere, omnes missi reddiræ suere, sed non potes tam cito certior seri de receptione mea. Ego tibi semper per eumdem Tabellarium rescribo, quacumque temporis angustia premar. Qui isthine discedit Tabellarius, hie non pervenit, nisi post 18. diem, quamobrem neque redire isthuc potest, nisi per 42. Video, te meas semper in tempore recepisle ; ego vero tuas aliquando recepi post 30. diem. Hæc ideo ut rationem reddam , cur aliquando mea responsa sero redire videantur, Literas ad te dabo, ut præcipis, per Dominum Castrinium. Quæ de Reservationibus ad me ex Rebuffo scripfifti , per præcedentem Tabellarium recepi , & per eumdem rescripsi . In eodem negotio , Reservationum nempe, pendet hujus Reipublicæ falus. Scis, quam difficile sit morbo mederi , ubi æger ægritudinem non-fentit , & valere putat . Remedia aspernatur licet maxime neceffaria, & falubria. Imprimis morbus, quo laborat, oftendendus illi . In hoc labore commonstrans , quantum damni pariat habere in fuis civitatibus & locis tot homines , eosque divites, qui fortunam omnem suam alteri Principi acceptam referant, & quod non prolatis limitibus potest Princeps ex dodrante assem facere: An exitum ego videre possim, dicam ingenue. Si hæc pax, vel rectius servilis segni-ties in Italia duraverit, non spero; si vero bello excitemur, non despero. Igitur a vobis pendet . Ego Deum rogo , ut ea fieri velit , quæ maxime in ejus gloriam. ceffura fint . Vel hæc fevera mittam, & ad genialia veniam. Scis ante biennium repertum Instrumentum in Batavis, quo res longinquæ viderentur, quæ aliter vel non

non apparent, vel obscure. Hoc invento noster Mathematicus Patavinus, & alii ex nostris earum artium non ignari ad cœlestia uti cœpere, & usu edocti magis accommodarunt, & expolierunt . Constat , ut scis , Instrumentum illud duobus perspicillis ( Lunettes vos vocatis ) fphæricis ambobus, altero fuperficiei convexe, altero concavæ. Convexum accepimus ex fphæra, cujus diameter 6. pedum; Concavum ex alia, cujus diameter latitudine digiti minor . Ex his componitur Instrumentum circiter 4. pedum longitudinis, per quod videtur tantum pars objecti, que si recta visione inspiceretur, subtenderet scrupula pr. 6. Applicato vero Instrumento, videtur sub angulo majori quam 3. graduum. Ea observata sunt in Thuscia in Jovis stella, & in Fixarum Costellationibus, quæ tu leges in Libello, quem meo nomine D. Legatus tibi exhibebit, & plura alia miranda magis : de quibus tibi alias scribam, interim ne mirere, videri stellas Jovem circumeuntes tam brevi intervallo, namque oculo in Jove existente, distantia Lunz a Terra non excedit scrupula pr. 31., & ipsum Lunæ corpus non apparet majus scrupulis 17. Ea si libuerit D. Aleaume communia facere, forte non illi erunt ingrata. Te rogo, ut me amare pergas, & multis nominibus debitorem scribas. Vale.

Venetiis 16. Martii 1610.

# EPISTOLA XXVII.

#### AD EUMDEM.

Am voluptatem, & fructum ex tuis Literis percipio, ut illis carere sine maxima animi molestia non possem , & licet ex commoditate usuri semper non simus, quam nobis hactenus Illustriffimus Legatus noster subministravit, spero tamen nunquam alias nobis defuturas . Nunc egi cum D. Castrino, ut rationem incamus, qua faltem per annum uti poterimus. Interim aliz, Deo benevolente, occurrent. Quod ad Beneficialia attinet , in eis totus fum , & fpero non modo illis, que habentur , non negligenda, sed fortasse aliis etiam abusibus obviam iri posse. Covarruvias videtur rem optime intellexisse, loquutus tamen, ut ferebant ea tempora, & mores. Ego artes illas Hispanicas odio odi plusquam novercali. Quid enim attinet dicere, posse aliquid fieri facto, non jure, vel extraordinarie, non ordinarie, ut totum Caput 35. Covarruviæ loquitur ? Nonne re-Rius, & magis e Republica est, ut quod fa-Etu necessarium eft , fiat potius constituto judicio, quam veluti privata auctoritate ? Ego femper Gallicum usum magis probavi, constantior videtur , & minus turbis subjectum , neque ea Conclusio Juri Gentium est consona . ut quod factu necessarium est, vel e Repu-

blica existit, jure facere non liceat, fieri tamen possit. Mihi videntar hi viri similes inquirentibus, an ob animæ falutem liceat peccatum committere; si enim ob animæ falutem. jam non peccatur; si vero peccatum, jam nunquam ad salutem animæ . Quæ de Degradationibus scripsisti, recepi, ut per alias meas : fignificavi. Ita est , ut doces . Semper aliquo sophismate Clerici illudunt Magistratuum potestati . Si obtinerent , quod volunt in ea causfa , jam in eis effet probare , aut reprobare sententiam Magistratuum . Me valde pupugit , quod scribis, Ecclesiasticos vestros a suis juramentum exigere observandi Concilium Tridentinum; nam vereor, ne his initiis tandem illud vobis obtrudant ; quod si obtinere poterunt, jam nobis nulla restabit ratio engrvandi eam vim , quam illi dare vellent in ftalia, nempe ut effet summa Lex . Sed que abusio ista, ut fiant contraria juramenta Episcopis , Papæ , & Regibus ? Videtur Divinorum quidam contemptus. Apud nos Curia Romana jurare cogit Episcopos, & Abbates in verba Pontificis, juramento quo in Feudalibus est usus : Ceterum Principibus nihil jurant . Quod si possemus, ut juris esset, Prælatos habere eo juramento folutos, forsitan moderatio aliqua Romana omnipotentia sequeretur ; nam quod verbis jurarent, re ipla nihil præstarent, maximo scandalo populis cederet . Que de Advocato Confistoriali scribis, qui Reservationes probat, eo quod Dei & Papæ idem sit Consi-

ftorium, tibi mirum non videatur : Hujufmodi Librorum pleni sumus; nunc omnes que-stiones dirimuntur his hypothesibus: Papam effe alterum Deum , poffe quidquid Dens potest, de injustitia posse justitiam facere, habere omnia jura in scrinio pectoris , & alia hujusmodi, que si vera forent, jam nos merito impietatis argueremur , ut arguimur immerito , qui hanc tremendam & exorbitantem potestatem aliquibus limitibus coerceri debere diximus, ut alias fcripfi . Si res Italica e præfenti ffatu moveatur, omnia brevi in melius formanda expe-&a. Literas ad Meninum Patavinum misi , ubi ille nunc moratur. Merito virum amás: ut loquutionis candorem in ejus Literis infpexisti, ita ingenii & morum bonitatem ineffe cenfeas. Ego illum videre velim in perlegendis Pande-Etis occupatum . In eo valet . Veter is Juris Ecclesiastici enucleandi onus, uti in Italia novum effet , ita virum requireret magis firma animi & doctrina constantia, quam eloquentia valentem . A vobis unus aliquis petendus effet Cujacio, aut Duareno, vel, quod magis e re esset, Leschafferio similis; verum hæc optanda potius, quam speranda, niss Divina Bonitas subveniet, cui soli fidendum; Hic rumor inva-luir, parari a Rege Christianissimo vires bellicas ingentes, quod fi', ut ego arbitror, verum fuerit, multa mutari oportet, neque res Ecclefiasticas ab aliqua mutatione eximere, licet quis maxime voluerit, quiverit Quibus Rex fave-bit, ils Romana Curia adversabitur, neque a fulfutminibus abstinebit. In hae animorum contrarietate concordia in regenda Eccleia diu durare
non poterit, ut conjectura fit, licet Gallia non
fensura sit bellum, non tamen expertem fore
earum mutationum, quas ejusmodi discordia
parere solet. Faxit Deus, ut quidquid futurum
est, in ejus gloriam cedat; quem rogo, ut te,
Vir Excellentissime, semper protegat, mihique
largiatur, ut tibi servus non inutilis siam.
Vale.

Venetiis 20. Martii 1610.

### EPISTOLA XXVIII.

# AD EUMDEM.

Afciculus Literarum Illustr. Legati a Tabellario Lugdunessi ad nos perlatus non suit, sed nescio qua alia via perventi 15. Aprili, quo Literas tuas 24. Martii recepi. Jam per ordinarium Tabellarium seripseram D. Castrino, nullas illius literas accepisse, & ut idem ad te referret, rogaveram. Tua gratissima mini suere. Formulam Literarum Provincialis Senatus vidi cum maxima voluptate. Maxima probo y quod in illis concedendis publicum contradistorem adhibeant. Mores nostri obstant, neque permittunt, ut id imitari possimus. Id tamen moliar, & effecturum puto, ut Prasectus, ad

quem Princeps Literas Suas dirigit , Fiscalem audiat , unde forsan evenient aliquando , ut ille contra aliquid proponat, quod tandem ad Senatum referatur, ficque usus inducatur, quo possession detur cum cognitione, in quo totum negotium vertitur . De exemplari Patronali um Literarum ad me misso pluribus nominibus tibi debeo, ac maximas gratias ago; validiffima est D. Menini ratio , ut mones , ex usu antiquissimo observato, scientibus, & non contradicentibus, ac propteres approbantibus Pontificibus, quia nihil consuetudine validius. Ea sola lex est; scriptum jus, ni ea firmetur, larva est . Sed vide , quibus angustiis premar . Ea ratione mihi parciffime utendum ; sicut enim ego firmare bonos usus volo, ita adversarii defendunt abusus. Ego id tento, ut Beneficia Indigenis tantum dentur, penfionibulque non graventur , quæ duo in intolerandos abusus abiere , quos contra defendunt Romani, quoniam id actum a Pontificibus, sciente, vidente, neque contradicente Principe, Populo, & Clero . Mihi non desunt sinceræ & veræ rationes , quibus differentiam oftendam , quia Lex naturalis consuetudine neque tolli , neque minui potest. Non quantum vellem ago, neque tamen nihil facio . Quod a me petis de Glosfa , ubi possessorium spiritualium temporale effe dicatur , ego more Italico loquutus fum?. Nos dicimus fæpe textum celebrem , aut gloffam celebrem, non quia clara, sed frequentata, ideo frequenter in eum sensum est allegata.

### AD JAC. LESCHASSERIUM 167

Nostri Jurisconsulti presertim sœculi superioris nunquam , aut fere nunquam quicquam adducunt, quod, fi examines, reperias in vero fenfu allegatum ; unde qui emunctioribus naribus præditi funt, quoties communis opinio textum intelligit in fensu a vero alieno, non propterea ab eo allegando in codem fenfu defiftunt , fed ajunt, Eft Textus celebris, ideft, quod frequenter a Doctoribus in co fensu allegatur, licet illi maxime sciant alienum esse a vero, velut 6. I. de hom. in 6, contra interficientes per affaffinos, de genere quorumdam Musulmanorum in Syria agitur . Italici Doctores fere omnes ad interficientes data pecunia detorquent, Si mihi probandum effet, Clericum, qui data pecunia aliquem occidi curaverit, este ipso jure degradatum , ita dicerem ; Est textus celebris 6. I: de hom. in 6. , ideft , est textus , qui in hunc sensum frequentatur a Doctoribus. Nunc ad rem . Gloffa eft 6. Literas de Jur. Calum. Ea a Doctoribus allegatur, ut dicat, possessorium spiritualium esse temporale. Videbis Covarr. Gail. , & alios non incuriofos ita allegare eam Gloffam, ego dico celebrem. Si vero me de vero gloffæ fensu roges , dicam ingenue . Dum Gloffa ait, licet de caussis spiritualibus de calumnia non juretur, si tamen ageretur de possessorio, pro re spirituali juraretur; Doctores collegere; Ergo possessionium rei spiritualis non est spirituale , quia non juraretur de calumnia . Mihi hoe non videtur necessario colligi , quoniami verba commode alium recipiunt fenfum, nempe,

in caussa spirituali non juratur de calumnia, sed ab hac regula excipitur caussa possessoria rei spiritualis, certumque est, id, quod excipitur, ejustdem generis esse, cujus id, quod in regula comprehenditur ; quam ob rem si quis ex ea Glossa probare vellet, possessorium rei spiritualis esse spirituale, ego non contradicerem, nisi excelebritate. Quod vero 'aquiparas Doctores Juris Teologis abutentibus Sacræ Scripturæ locis, si mihi. permiferis, dispari loco habendos dixero, & ut hos damnandos, ita illos excusandos. Theologos in eorum numerum pono, qui re aliena abutuntur, Jurisconsultos in corum, qui sua. Verbum Domini in æternum manet, neque tolli ab hominibus potest, neque mutari ; at jura consuetudini subjiciuntur; que funt; illa tollere potest; Quid mirum, fi commoda ac opportuna intefpretatione tempori & rebus aptentur? Id me Romana Curia sapientior effecta edocuit . Olim nihil illi frequentius, quam revocatio, aut derogatio Canonum, aut Constitutionum, quod maximum contemptum ingeneravit . Modo apage, ut id faciat; maxime illos veneratur; fed tamen interpretationem rebus fuis accommodat. Ita de Concilio Tridentino agitur. Quid vero fi interpretatio fit contra textum ? Nihil ad rem; fi reipsa honos non est exhibitus legi , attamen injuria non est palam irrogata : Sed nimis in his nugis progredior. Ad rem redeo. Ego fæpe Librum Covarruvias Practicarum, & præfertim c. 33. legi , neque unquam in mentem venit, ut verba considerarem, ubi ait, alios

Auctores Hispanos praxim Reg. Trib. confirmandam inscepisse. Quod monuisti, in terram non ceciderit. Ego id procul dubio expiscabor, & illos Auctores habebo . Si responsa Vamesii in Francof. nundinas prolata fuerint, & nostri Bibliopolæ huc deferent, illos expectabo. Lufum Curiæ Romanæ vobis factum rifi ; fic illa solet; id tamen credo, "Magistrum Palatii temere egisse, namque in libris vetandis sunt faciles, & audaces, ut etiam unum pro altero sepe prohibeant . Domini Librorum sibi esse volunt . Miraris , quod dixerim , fi bellum in Italia ingruat , Romanam Curiam vincendam , licet illa maxime vicerit, id tamen non est secum pugnans; namque si bellum siet in Italia, non fiet fine multorum adventu, qui cum illa non Sentiunt ; unde illi duo bella , militare unum , literarium aliud ; in posteriore vincetur procul dubio, licet in priori vicerit, quoniam non ubique poterit uti igneis & funalibus argumen tis , quibus cogunt , & suadent . Scriplerat D. Legatus, milisse duo exemplaria Polybii; illa tamen huc usque non appulere, neque causam notam habeo; non arbitror deperdita. Cum primum ad manus meas pervenerint, gratias D. Cafaubono agam . Interim tibi dicam , me aliquando pauca quædam in eo Libro legisse, visumque mihi, nullum unquam ita dilucide Græcum Auctorem in Latinam Linguam vertiffe . Aufim dicere fine hyperbole , Latinum Polybium Græco elegantiorem, & clariorem. Plura Exemplaria huc funt perlata, legunturque, & prorfus laudatur Interpres. Ego Commentaria fummo animi desiderio exspecto, teque rogo, ut ei viro, meoque Domino salutem dicas.

Huc usque ante adventum Tabellarii scripferam. Ab eo tuas postremas accepi 5. Aprilis datas mihi gratiffimas . Tuis receptis non possum non statim rescribere . Ea voluptate fruor, dum tecum colloquor! Pluribus negotiis occupatus detineor, & plura scribo , præfertim per vestrum Tabellarium , fed nemini familiarius, quam ad te . In hoc Ciceronem imitor, scribens quidquid in buccam venit . Ceterum nulla arte utor , & sæpe adverto , meo calamo Priscianum vapulare. Verum pergo, certus, quod ignosces, & excusabis. Ego, cum gratias ago, ferio facio. Is fum, ut a quo quicquam acceperim, acceptum perpetuo referam, meum effe nec unquam puto, neque dicere possum, veluti modo, cur tibi non agam gratias de Ludovici VI. lege , quam ex unica, & perfunctoria lectione meis coeptis profuturam video? Scite dicis nostros in servitute natos, qui libertatem non gustaverint, illius bonorum ignaros; & hoc nostris conatibus in primis obstat; indoles tamen satis ad libertatem licet obscure visam aspirat. Nulli dubium, quin, ficut Ecclesia verbo formata est, ita verbo rite reformetur . Attamen sicut magni morbi per contrarios curantur, sic in bello spes; pam extremorum morborum extrema remedia. Hoc mihi crede e propinquo res videnti . Non aliunde nostra salus provenire potest . Nihil fieri

fieri poteft, nifi tempore a Deo præfinito, nec nifi per remedia ab eo fiatuta. Fateor, nos tamen humano more aginus, & cogitamus.
Vult Deus humanis affectibus orari; & Divinis confiliis exaudiri. Non is fum, ut credam, aliquid fieri poffe, quod futurum non
fit. Hæc in finu Amici. Deum, quod in fui
gloriam ceffurum fit, ut effici velit, rogo.

Ad Lunam accedo. Que noster Mathematocus de ea scripsit; ut tibi verum fatear, nonlegi. Ea de re cum illo sæpe tractavi, & multa hinc inde dicta . De ea tibi mentem means aperiam, & meo more tantum que explorata habeo, proloquar : Certum est, easdem phases terram Lung, quas Lunam terra oftendere nifi quod quæ a Terra in Lunam, utpote a majore, sunt valentiores. Cum Luna est media inter folem & Terram , a Terra non videtur . Contra, cum Terra media est inter Solem, &. Lunam , a luna non videtur ; & ficut Terra , cum in medio est , videt Lung hemischerium illustre totum ; ita Luna , cum in medio est , videt Terez hemispherium illuminatum totum. Cum- Luna per quadrantem Circuli a Sole diftare videtur , ea dimidia apparet ; cum vero Luna per 30. gradus a Sole nobis distare videtur, Terra distare videtur per gradus 150. ; sicque, ubi Luna nobis apparet per duos digitos illuminata . Terra Lunæ videtur illuminata per decem ; & ubi Luna decrescens videtur Terræ illuminata per 10 digitos, Terra velut crescens videtur Lunæ illuminata per digitos duos . In reliquis Phasibus

eadem tecum ipse ratiocinaberis, donec certami & familiarem conceperis speciem. Hinc dubitationem dissolves , cum Luna corniculata nobis apparet, & reliquum ejus corporis apparet fubsplendidum; unde illa lux? Dico a terra, quana Luna videt illustratam per digitos duos, aut decem . Cur vero illud fublucidum non videtur in Luna dimidia? Quia lumen, quod a Terra recipit, debilius est; cum non perveniat nisi a Terra dimidia. Tandem, ficut Luna, quo conjunctioni propior, co minus lumen Terræ mutuat, ita Terra illa majus; & cum ad oppositionem tendit , illa crescit , Terra minuitur , donec ea apposita, maximum est lumen Lunz, Terræ vero nullum. Quod de Terra, & Aqua proponis, utra lucem a Sole magis recipiat, & referat, dicam breviter . Si maximam aquam , utpote, locum Soli objectum, inspicias, videbis aque particulam, in quam Sol incidit, illustrem ac fol ipfe, immo ejus imaginem referat, ac objectum locum ficut ipie ais, fere æque ac Sol ipse illustrabit ; relique aque partes , in quas Sol non incidit, obscure tibi videbuntur . Si vero tantumdem Terræ illuminatæ inspicias, totam æque lucentem videbis, minus quidem quam particula aquæ, unde radius reflectitur, magis autem quam reliquum aquæ . Hæc , ut tuo exemplo utar , sed ad rem propius. Si Soli a te eminus objicias globum lapideum, ac globolum speculum magnitudinis ejusdem lapidis, hemispherium videbis illustre, totum speculum vero videbis obscurum, præter ejus particulam quam-

# Ad JAC. Leschasserium. 173

dam minimam, in qua parvum quemdam Solein infpicias , quod fr tantum elongaveris , ut infentibitis fit angulus , ideft , ille parvus Sol , speculum vix videbis, Solem autem maxime illustrem: Aqua, & Terra globosa sunt, & lunz pars illustris, & pars maculosa, hæc ad illas apta, & rem ipsam videbis Nunc ad aliam tuam dubitationem . Nescio, an Mathematicus fe aperte explicarit ; fed , ut res est ; dicam . De his, quæ videntur in Luna, maculis, nihil pronunció . Ez per perspicillum ita apparent , ac ipsis nudis oculis; sed ajo , in parte Lunz illustri esse cavitates , & eminen-tias. Si tu dixeris: sunt partos rariores , quz mihi videntur cavitates , & densiores , quz eminentiæ; sic ostendo non esse. Rei soliditas, ut ex opticis probe nosti, non perspicitur, nisi ex sumine, & umbra; hinc pictura soliditatem imitatur luminibus , & umbris , & ego poffum quamcumque rem lolidam, ac fi plena effet , oftendere luminibus , & umbris per colores variatis . Ajo nunc lumen , & umbram illarum partium ostendere illas esse cavitates . & eminentias . Si tu cavum hemisphærium ita" accommodaveris . , ut ejus axis locum Solis in meridie respiciat, & illud videas oriente Sole, tunc pars ejus orientalis erit umbrofa , occidentalis illustris . Gum ad meridiem Sol pervenerit, tota cavitas illuminabitur; eum ad occidentem ; rebus mutatis , occidentalis erit umbrofa ; orientalis illuftris . Cum id observaveris , cur non con-

cludas: Si quid tale videro , ad quod propinquius non possem, accedere, illud fine tactu dicam cavum? Modo in illustri Lunz parte rotunda quedam videntur , eaque , cum Luna est occidentalis, apparent ex occidentali parte obscuriora, ex orientali clariora; & e converfo, cum Luna decreverit, & orientalis fuerit, eadem rotunda videntur & numero, & magnitudine ; fed orientales partes tunc funt obfeuriores, occidentales lucidiores, ut femper obscuritas ad Solem vergat . In ipso vero plenilunio non videntur, utpote que zque ubi-que Sole illustrantur. Si hoc non ostendit, illas esse cavitates, nulla via restat cognoscendi oculorum ope cavitates. De tactu nunc loquor . Pariter ex adverso , cum quid ex parte Solis orientis apparet lucidum, & oppolitum tenebrolum, ac Sole occidente mutatur, ut que erat lucida pars , fiat obscura , que obscura, lucida, eminentiam pronunciabis. Ejusmodi sunt alia quædam in Luna, sed pauciora, que ea crescente., & decrescente appareant eadem situ, numero, & magnitudine ; & lumen mutent , semperque pars , que Soli propinquor est, magis lucet; in plenilunio autem non videntur , quia aque illuminantur ; Sol enim ad perpendiculum monti imminens totum ex omni parte æque illustrat . Amicus tuus , quem dicis , fabricasse instrumentum , quo plures videat Stellas fixas , & alias notes Lunz maculas, idiplum conatus est, quod nofiri; sed hic nostri valde progrediuntur & in

fabrica, & in usu Istrumenti Non dubito, quin tota Philosophia cœlestis sumat maxima incrementa. Te diu in his nugis detinui, sed cucurrit calamus, postquam scribere de hac re cœpi. Si molesta lectio erit, ignosces; quod si obscurior , ingenii imbecillitatem excusa . Non possum a Beneficialibus abstrahere mentem . Non mireris, quod sæpe de ea re ad te scribam , quia in ea cardo nostræ libertatis vertitur : inde omnia mala nobis; & si ei rei medicinam facere possemus, integræ saluti restitueremur. Mihi crede, nullæ nobis animorum diffentiones, nisi inde ; cetera nimium concordes fumus. Vide, an sit operæ pretium de ea re sepius loqui . Plura non addam . Deum oro , ut te fervet incolumem , milique donet vires , ut tibi non inutilis fervus fim . Vale ', & D. Aleaume meo nomine salutem plurimam dicito.

Venetiis 27. Aprilis 1610,

# EPISTOLA XXIX.

# AD EUMDEM.

I Iteras tuas accepi 19. Aprilis datas, ubi vestigia exacti judicii video. Utinam possim tecum per horam colloqui ! Adaumdem scopum perceul dubio pluribus vias ten-

tenditur, una recta; obliquis infinitis . Grzci Imperatores, nondum adulta potentia, an dicam impatientia Clericorum , Imperii Majestatem fine ulla diminutione aut difficultate retinuerunt. Vos non fine interiori , & exteriori bello libertatem defenditis, verum ingenue, & aperta vi, & jure. Hispani vi regionis ingenium artibus, & diffimulatione ; nam quo partinet id ; quod Covarruvias in fine C. 36. Practic. posqit ? qui cum in co Capite, & in priori multa dixisset de obsistendo executioni Bullarum Curiz Romanz, post subdit, ea a se dicta, non quod arbitretur vel in minimis executionem Literarum Apostolicarum impediendam fore, quia id Catholica Majeltas exhorret, & edictis prohibet . Sic folent illi verbis honorem præseferre, interim res suas agere. Audio habere eos plena Bullarum Conclavia ab Imperantibus sublata, ne executioni locus effet. Id etiam , quod semper præmittunt, non impediti, fed differri executionem, dones Pontifex consulatur, & doceatur, sophisma est, neque enim consulere, neque docere poftea an curant, aut tentant, aut volunt. Juramentum, quod Fidei professionem appellant, de quo mihi fcribis, præstatur in Italia, neque tantum ab ils qui ad Beneficia recipiuntur, sed a Concionatoribus Verbi Dei, atque a Rectoribus Scholarum , &, quod magis mirere, ab omnibus, qui Infignia Doctoratus in Universitatibus recipiunt in Jure, Medicina, Philosophia, aut etjam studiis Humani--5:1

nitatis. Illud credebam a vobis non receptum fuilie, utpote quod a Tridentino Concilio o. riginem duxit. Sed est aliud Juramentum, quod exhibetur, & præstatur ab Episcopis, Abbatibus , ac reliquis jurisdictionem hibentibus, ejus formæ cujus usus in Feudalibus; jurant enim de vita, membris, servandis secretis, nuntiandis, quæ adversa audiunt, fovendis Nuntiis, Papatu 'desendendo , &c. neque umquam invenies majus, amplius, ac auctius Juramentum. Illud puto apud vos in usu non esse, & de eo scripleram ; nam id , quod in Fidei professione Tridentina solam reverentiam & obedientiam spondet, ad spiritualia restringi videtur, at id, de quo loquor, si consideres, nullum vaffallum ligium magis obftrictum seniori reperies , quam illi Romano Pontifici obstringuntur. Quod ais antiquissimum effe juramentum fidelitatis erga Regem, idcirco quod Pontifici post hæc prælatur, eo salvo, debere intelligi, id est, quod ego verum esse puto, ratus etiam hominem quemlibet nasci fubditum , ac obligatum paternæ Reipublicæ , quam obligationem nulla superveniens tollere possit, aut imminuere; utpote que juris naturalis fit, & eam ob rem Clericum Civem non exuere, magisque ut Civem teneri Principi, quam ut Clericum Pontifici . Contra Romani docent , posteriori obligatione priorem obliterari, & juramentum, quod Pontifici præstarur, alia quæcumque antiquare, illudque Innocentii in ore habent, quod in quocumque juramento

intelligitur refervata Sedis Apostolicæ auctori. tas. Sed de his alias. Quod ais, non tibi videri Italiæ statum mutari posse, maxima au-Ctoritate fulcitur; fed fata viam invenient . Ego, ut verum fatear, rationibus utrimque dittrahor, ut quod futurum fit, divinare non possim . Sabaudiæ Dux cum D. Dignierio duobus diebus fermones miscuere cum Domino . Aderant militum Duces Franchi 240. Quod deliberatum fit , incertum eft . Hac Respublica pacem optat, ac bellum aversatur , sicut æger medicinam , idque jure , cum nesciatur , an par viribus zgrotantis , vel supra sit . Dux Sabaudiæ jam scit, quid ab Hispanis obtineri possit, pecunias nempe, quas ille non magni facit. Tandem co redeo: Deliberant quidem mortales, fed rerum eventus solis Superis subsunt . Quid Rex vester moliturus sit , nondum conjecture possumus; mirum fecretum, & quod fummam potentiam tanta majestatis arguat. Convenere apud Cafarem tres Electores, Coloniensis, Saxo . & Trevirentis Legatus cum aliis Ducibus, & Archiducibus, ac Langraviis & Catholicis. & Lutheranis . Quod actum nescio , nisi convivia, & competationes. Pontifex Nuntios mittit ad Regem Hispanum, & ad vestrum extra ordinem pro Pace, ad vos Archiepiscopum Nazarenum, nomen Franciz fatale, ob res geflas a Mirto ejusdem dignitatis sub Henrico III. pro sacro sædere, cujus pars magna fuit; fed Pontifex interim propriam Domum non negligit; emit enim Salmone Principatum in Nes-

10 Fb G0

Neapolitano Regno 50000. nunc milit eodem 100000., ut alia adquirat. Romana Curia nihil magis expaveſcit, quam bellum. Ego Deum rogo, ut omnia in gloriam ſuam dirigat, & te diu ſervet incolumen, ac me de more amantem. Valet mm. Valet.

Venetiis nonis Maii 1610.

# EPISTOLA XXX.

# AD EUMDEM.

Dicere non valep, quanto mœrore Regis mors apud nos audita fuerit. Unica spes libertatis Christianæ in eo posita esse videbatur. Illi unum fuit fatum immaturum, neque inglorius obiit, fed Regno, & Reipublice Chriftianz intempestivum . Divina judicia admiror quidem, & veneror; nec tamen possum non flomachari, dum hanc novam doctrinam considero, que contra omnia divina & humana jura Principes occidi posse afferat , Religionis obtentu, quæ nisi consensu totius Orbis exterminetur, actum video de commercio generis humani . Nunc coguntur Reges omnes , & Principes non modo conatibus Hispanorum, & Jesuitarum cedere, yerum etiam a suspicione cavere . Rex enim neque hostilia contra eos agitabat, neque forte tentaturus erat, & tamen sola suspicione interfici curarunt . Numquam M 2

fatis contra hujusmodi indignari poterimus . Faxit Deus, ut Orbis sua mala prospiciat, & propulsare velit ! jam enim nemo operare poteft , ut prudentia ac dexteritate tutus fiat , cum favores immensi, quibus Rex Jesuitas profequutus fuit, eum tutum non reddiderunt . Divinare nolim, fed numquam arbitror, Galliarum Regnum securum fore, donec ea pestis eliminetur. Nos præivimus. Si rem publicam falvam vultis, nos sequimini. Sed de his hactenus, fient enim, fi Deus non excecaverit eos, qui oculis maxime valent. Vamesii responsa ad nundinas Francfordienses perlata non funt. Ego amico in Batavos profecto in mandatis dedi . ut rediens illa ad me perferat. Libens eos libos lego: qui ab hominibus liberis compositi funt . Itilis ingenium non deest, neque tamen illo uti possunt. Ego nihil magis , quam Beneficia cogito, quia nec quicquam huie Reipu-blicæ utilius. Si eas res recte institui poterit, viæ omnes claudentur, per quas hostes interna nostra ingrediantur . Gnarum id Adversariis , & eam ob rem mordicus refervationes tueri volunt, quibus nos opprimunt. Nostri abusibus innati, & innutriti, ad eos cognoscendos tardi & ad corrigendos fegnes funt . Vos ego obfervo fub Regibus Minoribus semper ad majorem libertatem aspirasse, & plura in Ecclesiastica ad-ministratione correxisse. Utinam & modo manum admoveatis, quod non tantum in utilitatem vestram opto, verum etiam, ut nobis præluceatis! Gaudeo quam maxime Reuni istius

res in tranquillo esse , neque aliter fore putabam , neque ulla cautione indigebatis . Nihil vobis periculi nunc; sed postquam Hispani, & Jesuitæ Diacatholicon disseminaverint, cui non occurretis, fi vel minimas radices agere permiferitis, præsertim vero de aurato, ut olim usi fuerint. Que de Casaubono scripsisti, audieram. Nunc ea molestia liber effectus poterit & Polybio, & áliis bonis auctoribus operam dare . Nulli pio viro a Politicis est abstinendum, quoniam hostes rerum publicarum, & libertatis religionis colore nobis funesta præcepta obtrudunt. Ita iisdem obviam ire cogimur. Ego eum virum summo stadio colo, & salvere cupio. De ocularibus perspicillis, ut tibi aliquid dicam, funt hic viri aliqui eruditi, qui Commentariolum de visione concipiunt, abi & inventi Hollandici rationem, & caussam explicant, simulque totam Theoricam perspicillorum exponunt . Si in lucem prodierit, ut futurum puto, exemplar ad te mittam, sperans dignum fore, quod a te, & reliquis istius Regni favere, & propterea ministros isthuc mittet. Primus favor erit hortari, ut Hugonotæ e Reguo exterminentur, quo Deus magis placatus Regnum favorabili aspectu inspiciat . Nisi id fecerit , Papa officio deficier . Ego cum ad te scribo , numquam finem facerem : fæpe obliviscor officiosæ moderationis, quam excedere non debeo. Finem faciam Deum veneratus, ut te diu bene valentem servet.

Venetiis 8. Junii 1610.

## EPISTOLA XXXI.

#### AD EUMDEM.

On aulim credere, Jesuitas, aut Romanos necis Regiæ auctores fuisse, præsertim cum Sicarium melancholia laborasse fama ferat . Neque tamen illi negare possunt, facinus hoc prodiisse ab ea doctrina, cujus ipsi inventores fuere, quamque scriptis & censuris defendant . Pragæ post necem perpetratam Jesuita Scotus illam laude & præmio dignam afferuit . Factum probare parum a consulendo abesse videtur. Miror, ut Rex Gunterii audaciam tulerit , qui contra Edicta sua concionari si non veritus samam quoque ejus aggreffus fuerit . Deinde illud ferre privatum de Republica inditium interponentem fuum fponte, & a Principe non juffum , præfertim publice, nimia indulgentia est, que tandem in Principum necem definit . Rex favet Jesuitis, ratus posse ea via ab insidiis corum tutus esse, sed satis occurrit, dum ea vitare conatur. Si Jesuitæ Franci negant sibi eam do-Etrinam probari, ego neque juratis crediderim: æquivocatione aliqua, mentali evasione, aut tacita reservatione Deum fallere volunt . Cum unum Jesuitarum audieris, omnes audisti: Francos non excipio. Gens vestra ingenua profecto est, & verax , ubi ingenio regitur ; at si aliorum artibus inficiatur, corum perversitatem supera-

peraverit . Quid si Jesuitas Francos reliquis prætulerim, & pejores pronunciarin? Maxime velim contra illam nefariam doctrinam aliquid a Theologis scribi, eamque impugnari; sed vereor, ne a Sorbona vestra id fiat paullo remissius, video Jesuitis nimium addictam, & ab antiqua illa, & vere Franca degenerasse; & adverfus hanc peltem rerum publicarum non leviter pugnandum est, ne potius confirmetur. Non unus Mariana ausus est ejus præco fieri : nullus Jesuitarum abstinet. Suarez videas, Marianam jocum dixeris, qui subditos in necema Principis armat, nedum si Pontifices jufferint, si probaverint, verum si sola spes ratihabitionis adfuerit : immo fatis effe afferit . Sed hos mitto. Gaudeo, vobis omnia prospera venisse. Utinam perpetua fint . Ager istius Regni expurgatus effet. Illi timeo, cum hostes Diacatholicon disseminaverit, auritum præsertim . Dum Jesuitas retinetis, lupum auribus, ut in proverbio, morbi caussam intro latentem habetis. Sed stultus ego, qui ignarus, & absens cum præsente, & vidente tracto. Ad nokra accedo. Cum vestri, & Allobroges armarentur, silebant Mediolonenses Hispani, tamquam omnia tranquilla fuissent; modo, armis a vobis depositis, illi maxima sollicitudine ea parant, ut bella moveant. Non crediderim; verum potius ut Allobrogis, & reliquis Italis, quas voluerint , leges dicant . Si unquam Italia periculo servitutis subjacuit , nunc parum ab ea abest . Papa parum curat, vel forte optat vincula au-M 4

rea, neque prospicit felicitate ebrius. Reliquis oculi adfunt, sed præterea nihil . Nostro magno malo árma a rege capta fuere, & ejus mors forte nobis, quam vobis exitialior. Sed tamen nihil centra Dei beneplacitum agitur. Ille rogandus, ut omnia in bonum vertat. Ad alia. Vameli librum ad me perferendum curavi propediem habiturum puto, atque utilem futurum. De legibus, & moribus ejus Regionis nihil dum novi; que novisse idcirco profuerit, quoniam magis exempla, quam rationes valent, & fi Franciam , aut Hispaniam adduco , sunt qui respondent : Non tanti sumus , non cum magnis Regibus comparandi; quo fit, ut ad Pedemontanos fæpius confugiant . Si Burgundos addidero, neque tam magnos Principes, ut duo illi Reges, neque a Jesuitis exemptos arbitror facilius pleraque obtenturum , licet divinem , imposterum nihil posse bene agi . Ita res in magnis periculis versantur . Redeo ad Jesuitarum doctrinam . Si ista Theologorum societas aliquid contra eos scripserit, classicum cecinerit; namque damnabit doctrinam hæresis, uteturque Decreto Constantiensi . Id duabus de caussis Romæ male accipient; primum quod ea do-Etrina damnetur, quam illi probant; deinde quod Constantiense habeatur pro legitimo Concilio. Ex his initiis fortaffe id eveniet, ut ficut olim non prorsus convenit Sorbona cum Romana doctrina , & nunc aliter sapere incipiat. Quod fi fiet hoc tempore forte inter Ecclesias Romanam & Gallicam controversia agetur; quod vobis initium perfectz libertatis, nobis exemplum erit. Id licet optandum maris quam sperandum videam, me ipim tamen salo, ut interim gaudeam; nihil enim cordi mihi magis, quam ut hoc importabile onus levius sat. Siquid de hac materia seribetur, stavis perveniet; verum interim dum tractatur, & discutitur, te rogatum velim, ut quidquid sit quod agetur, mihi significes. Pro tuis primo Junii datis, quas per hunc Tabellarium recepi, maximas gratias ago, & Deum rogo, ut omnia tua cæpta sortunet, ac te diutissime incolumem servet. Vale.

Venetiis 22. Junii 1610.

# EPISTOLA XXXII.

# AD EUMDEM.

Binas a te literas hibeo 29. Junii , & 10. Julii; nam priores ferius accepi, quoniam D. Legari, fed alius , qui duobus diebus post discessima di discessima

dum est, credo nempe, eos id scire, quos des cet ; nec enim e re Regni effe videtur, ut ea nunc palam fiant . Numquam Romana Curia Doctrinam Jesuitarum damnabit ; est enim arcanum ejus imperii, idque summum, & maximum, quo e medio tolluntur, qui audent palam illud non adorare, & in timore, ac in officio continentur; qui auderent, nisi time-rent. Quod ad Jesuitas attinet, bene quidam corum dixit ; Jesuita est omnis bomo : Chamæleontem habes. Legi que de eo argumento Cottonus scripsit. Mitto ineptas adulationes, qui-bus Opusculum scatet; totum æquivocationibus laborat; numquam enim sensum suz Societatis aperit, nisi ut poffit in utramque partem , ut oportuerit , dicta convertere . Nihil dicit , si Rex fuerit alterius Religionis, si faverit eis, qui Religionem Romanam non recipiunt, si a Papa fuerit excommunicatus, vel privatus, vel interfici juffus. Hæc erant explicanda; verum cui bono? Numquam ita clare loquentur, quin fervatus fit aliquis angulus, ubi abscondere poffint. Illis ego numquam credam, donec meminero Bellarmini, & Richeomi. Hic coactus ftri-Eta interrogatione ab Auctore Franci, & ingenui Commentarii, quid facerent Jesuitæ, si Papa aliquis Regem Galliarum persequeretur, ut Julius II. Ludovicum XII., respondit libere, eos facturos, quod boni Franci tunc fecerunt, quod cum Bellarmino objecissem, ille respondit, me non affecutum mentem tanti Patris; namque bonos Francos ille intellexit, qui Papæ adhæferunt. Quomodo hos Protheos tenere unquam poterimus, quibus licet mentiri nomen, professionem , habitum , qui mendacia non excufant tantum, fed & laudant, & qui omnia licere censent, quæ ad finem bonum referri cenfent ? Dixeram , Marianam jocum esse, si cum aliis Jesuitis conferatur, & Suarez nominavi ... locum requiris, est in disput. 15. quæst: 6. Ibi habet, subditis licere contra Principem suum armari, nedum si Papa jufferit, aut concesserit, sed etiam sub ratihabitione; si putaverint, Papæ gratum, & probatum fore, licet non ausus fuerit mentem suam aperire . Ibidem videbis, quod maxime execrandum est; cum quis excommunicatus est, jurisdictione esse suspensum, etsi non sit denunciatus; in voluntate Subditorum esse, an obediant, vel secus. In tanto excommunicationum numero, præfertim earum quæ in Bulla Coenæ Domini, quem Principem invenies, quem superstitiosus non subiiciet quindecim aut viginti excommunicationibus? Pater Comitolus Jeluita scripto monuit Venetam Rempublicam, quod 36. excommunicationibus effet subjecta. Nunc si subditis licet subjici, & rebellare, ut voluerint, quoniam non est denunciata, precarium Imperium obtinet . Mariana rhetoricatur . Eo modo nunc formantur Conscientiæ . Sed ab his maxime cavendum , qui per conclusiones, probationes, & solutiones docent . His funt perniciosiores . Miror Episcopum illum Claramontanum ut antiqui juris Ecclesiastici parum gnarum . Cur enim non sunt dam-

damnandæ hæreses in locis , ubi oriuntur , & divulgantur! Numquam peregrina medicina morbi recte curantur . Petitio, quam Regium Confilium Papæ obtulit , ut Decretum Facultatis Theologia probet, neque grata erit, neque exaudietur. Obstat imprimis Concilii Constantiensis mentio, quod neque probari, neque emendari inter arcana habemus. Obstant multa alia, quibus fundamenta tentari bene novit Curia; non negabitur, neque concedetur, fed res procrastinationibus differetur, donec aliqua emergant. quæ evasioni viam aperiant. Rem mihi maxime gratam fecisti, quod integram historiam damnationis Marianica, & consequutorum Opuscula complexus fueris. Rogo, ut siquid ultra acciderit, fignificare non graveris. Libellus de oculariis Instrumentis non est impressus huc usque . Auctor incumbit figuris incidendis, quibus in fensuum suorum explicatione opus habet statim impressum ad te mittam . Non possum ad Jesuitas non redire . Jam in Italia perspe-Etum nobis eft, eos ex Confessione artem fecisse. Numquam quemquam audiunt, quin omnia dicta factaque inter se conferant , quo deliberant , fi quid utilitatis pro Sancta Ecclesia, vel pro Societate haurire possint. Ceterum tantum esse corfessionis arcanum aliis prædicant, ut neque Confitenti propalare liceat, si quid Confesfarius com eo trastaverit , quod tamen nedum ad peccata, fed neque ad animæ falutem pertineat, & quod pejus est, ea doctrina passim omnibus Confessariis probatur, quoniam imperio servando prodest, & illi possunt quazcumque voluerint, libere trastare. Contra hanc dottrinam pugno, quantum possum; sed illa altiores radices egit in animis Religiosorum ob humilitatem, aliorum vero ob superstitionem. Numquam finis esset, si Jesuiticarum Maximarum omnium mentio habenda soret. Rogandus Deus, ut pessem ex orbe eliminet, quam etiam. rogo, ut te, Vir Excellentissime, servet snoolumem. Gaudeo D. Casaubonum ereptum ex iis periculis. Te obsecto, ut meo nomine gratuleris, ac salutem plurinam dicas. Vale.

Venetiis 3. Augusti 1610.

# EPISTOLA XXXIII.

# AD EUMDEM.

I Iteras tuas 24. Augusti summa voluptate legi. Gavilus sum, quod technis Jesuita, rum aperiendis operam impendas, nam illorum seditiosam & sceleratam dostrinam omnibus aperiee necesse est, utab eorum insidis tuti este possibilitam dogma est, sateor, quia inde Reruin publicarum subversio; at id, quod docent, licere verborum æquivocatione, & metali reservatione uti absque peccato, qua dostrina omne humanum commercium tollitur, &

ars fallendi, qua nihil perniciosius in virtute ponitur, ausim, inquam, dicere, hanc doctrinam ea, quæ de Regibus occidendis est, perniciosiorem esse. Quid enim cum illis agas , aut tractes, qui mendacia specie virtutis obtegunt ? Cotto defendit Societatem suam a crimine Regicidii . Ego subesse æquivocationes, & evasiones multas non dubito, &, cum e re erit , illas in apertum pro excusatione proferendas, ut Bellarminus Richeomum excusaverit, de qua re cum loça quæras, diçam. Ego Richeomum Bellarmino objeci in Apologia pro Gersone in definitione Considerationis decimæ fol. Edit. Ven. 33. Bellarminus spondet, ut monui , in libello, quem inscripsit : Risposta al Trattato de' sette Teologi di Venezia, in responsione ad 19. propositionem fere in fine libelli, in Edit. Bononiensi est p: 52 De ea re iterum a nobis actum in libello inscripto Confermazione fol. 309. Edit. Ven. quæ non tantum oftendunt , ut captione verborum Regi illuserint adhuc juveni, & rerum potienti, sed illud magis neminem posse eorum verbis licet maxime mellitis fidere . Quid Regius Procurator dixerat, eo magis timendos eminus, quam cominus, id nos experimur inpræsentiarum. Non possunt Rempublicam obtruncare, aut jugulare, que uni homini non innititur; verum ex nostris civitatibus majorem pecuniarum fummam, quam cum præfentes effent. Doctrinam de Papa omnipotentia . & caca obedientia per emiffarios etiam mer-

cede

## Ad JAC. LESCHASSERIUM 191

cede conductos docent diligentius, & quod omnium est pessimum, odia inter familias, & seditiones inter Ordines disseminant . Ingenue inquam, nobis magis quam olim obsunt; tunc namque nos non oderant, & fervatos volebant, ut plura & diutius haberent, nobifque uterentur, & dominarentur; nunc odere, funditus perire cupiunt, ne prorsus sint, qui dominationem eorum aspernantur; neque nobis spes , nisi Deus ipse succurrat . De Italiæ rebus sententiam meam rogas : dicam ingenue . Si qua in re mentem cohibeo, hæc est ex primis, neque puto cos, qui maxime in Politicis versantur, & quorum maxime interest, posse quicquam conjicere; jam enim nemo agit, quod prudentes agerent, fed quod illi, quorum mores , & ingenia non bene novimus . Habent Hispani in Mediolanensi Ducatu 12000. Italorum peditum , 6000. Germanorum , & 6000. Helvetiorum, & 2000. Valonum, 600. Equites Burgundiones, & 1500. Italos . Nullus est in Italia Dux, qui eum exercitum regendi peritiam habeat , ex Hispanis inquam , neque pecuniam habent, qua stipendia solvere possint; sed aluntur milites populorum expensis cum regionis maxima devastatione. Dux Sabaudiæ habet milites ad 16000. partim ex suis subditis partim ex Helvetiis . Dux non potest Hispanum aggredi, ut potentiorem . Hispanus non potest aggredi Ducem, quia caret pecuniis, quæ ad movendum militem funt neceffaria, & Duce exercitus. Hyems instat. Si Hispanus per eam mili-

tem fub fignis retinuerit , actum de Mediolanensi Ducatu; procul dubio desolabitur . Si vero exauctoraverit , omnem dignitatem amiferit , quod tot expensis , tot viribus nihil prorfus effecerit; fed Sabaudus res fuas, & dignitatem, ac libertatem servaverit . Destinat Sabaudus secundum ex Filiis in Hispaniam ad Regem, ut cum illo de concordia agat ; fed quando miffurus fit, & an omnino miffurus fit, mihi incertum, præsertim quod iter præscripsit non maritimum , ut affolet , sed terrestre per Galliam, quare & prolixius, & unde ex coepto revocari possit. Hæc in aperto: que autem in occulto, ita habentur. Hispanus prorsus bellum nollet ; scit autem , nihil posse ultra in Italia adipisci , verum amissionem acquisitorum esse perfacilem . Arma primum expedivit ; ut Ducem deterreret, & cum videret non timentem, auxit, ut tandem id perficeret. Modo cum adhuc non timear, Hispanus lupum auribus tenet. Defistere a proposito indignum, prosequi arduum, & anceps. Sabaudus, quantum poterit, libertatem fuam eft fervaturus, neque affenfurus, ut miles Hiffanus in fua præfentia recipiatur, quod illi petunt; sed præterea sua non satis sibi sunt, fi poffet; bellum ipfe inciperet. Q iod poffidet. nihil æstimat, alienis inhiat, Gallica expertus est, ut Genevam ; vellet mode Italica , ut faciliora experiri. Dubio procul omnibus opportunitatibus erit intentus, & quælibet spes incitamentum erit . Qued attinet ad reliquos Principes, Papa, & Curia Romana, quantum po-

terunt, bellum extra Italiam volent; nam inter arma Inquisitio ceffaret , impleretur Italia militibus a Romana Religione abhorrentibus, neque dubium est, actum de Curiæ Romanæ potentia, si bellum in Italia per duos annos vigeat . Florentinus Dux duabus mulieribus regitur, Austriaca, & Lotharingia; quare camdem puta ejus, & Hispani mentem, eumdem etiam scopum esse . Respublica Veneta pacem amat , & a bello abhorret; omnia actura, ut pax fervetur . Si tamen , ea invita , alii ad bellum cucurrerint, illa omnia aget, que pro libertate Italiæ erunt , neque faboribus , neque impensis parcitura. Modo ita a bello abest, ut neque bona verba Sabaudo dare vellet, ne ille eis fretus majora contra Hispanos audeat, & illos etiam lacessat, vel majores occasiones præbeat, quo illi cogantur arma expedire. Interim Resp. arces fuas magis munivit, & quantum armorum cenfuit necessarium pro defensione suz ditionis , expedivit . Verum fi Hispanus militem per hyemem retinuerit, & ipsa in vere justum exercitum conscribet. Tandem uno verbo, vel omnes, qui in Italia possident, a bello abhorrent, vel folus Sabaudus ageret, si occasio daretur. Is rerum status ; sed interim memineris , non ea femper evenire, quæ homines vellent, fataque volentes ducere, & nolentes trahere. Quod tibi ais non constare de Corinthiacæ Ecclesiæ impuritate, non miror. Ii enim fumus, & merito, qui antiquitati deferamus, & e re humana eft, ut id ab omnibus fiat; provocandi namque exem.

exemplis sumus. Verum ego impuram dixi advertens , quæ S. Paulus illis objecerit; namque si de charitate agitur , schismata , & contentiones erant inter cos , qui in 1. & 2. cap. neque leves, sed quæ Christum divisissent; si de moribus c. 5. auditur inter vos fornicatio, qualis nec inter gentes ; si de ritibus cap. 11. jam non est Dominicam Conam manducare; si autem de doctrina, quod credo exspectabas, cap. 15. quoniam quidam dicunt in vobis, quod resurrectio mortuorum non est . Illud memineris inter omnes Scriptores neminem in reprehendendo Divo Paulo modestiorem , & reliquas eius reprehensiones observans censebis procul dubio hæc quantum fieri potuit extenuata . Sed de loco Divi Pauli, ubi de adificio in fundamento fidei erecto , non me latet quo detorqueatur a plerisque , quorum quidam ædificari volunt opera, non doctrinam, alii doctrinam quidem , sed curiosam . Hæc tempora vel Democrito, vel Heraclito indigent . Omnia examinamus ex veterum scriptis, ac doctrina, verum fignificationem omnium vocum illius ufitatarum mutavimus . Jam non idem apud nos. quod apud illos fignificat Papa , Gardinalis , Diaconus, Ecclesia, Catholicus, Hæreticus, Martyr . Quid aliud dicam ? Omnia pervertimus , & dum antiquorum monumenta producere prefitemur, nostra proferimus. Sed ego te diu h & nugis detinui, & horas in potioribus confumere prohibui. Scribere cœpi ea mente, ut brevis essem, sed nescio quomodo calamus ultra difdiscurrit, & animum abripuit: quæ sinc cura seripta rogo ut excuses. Vicem D. Casauboni doleo; sed illum velim divino beneplacito acquiescere; nam sæpe in melius adversa, & in deterius optata feruntur. Nemo scire potest quo Deus hæc initia destinaverit. Nobis ille orandus est humanis affectibus, & ferendum patienter est, si nos divinis rationibus exaudiat. Rogo te, ut illum meo nomine soleris, & meliora sperare jubeas, & præsentia qualiacumque suerint in bonum vertere. Rogo te, ut D. Gillot, quem toto animo observo, & colo, meo momine plutimum salvere jubeas, Deumque precer, nt vobis omnes horas fortuner. Vale.

Venetiis 14. Septembris 1610.

# EPISTOLA XXXIV.

# AD EUMDEM.

E Xistimabam ego, Jesuitas in Regno Franciar cia retineri sola voluntate Regno pere defuncti . Nunc cum illos videam polt illius mortem audere plura, & majora, vobis, ac vestra Ecclessa, ac libertati timeo . Illos novi probe cdoctos, quonnodo prospera fortuna uti oporteat . Vela certe numquam contrabent', neque ulla occasio ex illorum manibus estugiet. Libellum Universitatis nomine feriptum N 2 legi,

legi, & Auctoris ingenium, & prudentiam commendo; verum Jesuitæ rumoribus non dimoventur : pergent , coeptis insistent , & si quis ferio illos oppugnet, non desistent . Illos umbratili pugna provocare est ad verum bellum inducere. Nescio quemquam loca Auctorum collegisse, qui Principum internecionem probant . Ego in multis ex illa Societate legiffe memini, verum loca non annotavi, quia ea doctrina in Italia, ubi Jesuitæ dominantur, paffim ab omnibus defenditur . Hic ubi Princeps non unico corpore vivit , non timemus . Reliqui Itali Principes , ut Jesuitarum filii tuti manent , fed Bellarminus nuper libellum edidit contra Barclajum, specie desendendi, quæ Barclajus ex ipsius doctrina oppugnavit ; verum , ut ego arbitror , quo doctrinam de Papæ omnipotentia proprio & peculiari libello evulgaret . Ibi potestatem excommunicandi Principes, solvendi subditos a juramento, & obedientia, privandi etiam Dominiis, & Imperiis , nedum ob culpam , fed & quamcumque ob caussam visam Papæ, tamquam Fidei articulum defendit , non fine injuriis & contumeliis in contrasentientes, quos plusquam hæreticos pronunciat . Plusquam centies incul-cat, legem esse Dei , & naturæ , ut Principi pareatur; juffiffe etiam Dominum , ut Cæsari redderent, que Celaris funt; verum id intelligi de eo , qui vere Princeps est , & vere Casar; sed qui privatur a Papa, non est jam ultra Princeps; quapropter illi non esse paperendum. At Rapa nunquam jubet, ne Principi obediatur, sed de Principe facit non Principem, cui propterea obedientia non debetur . Quid tibi videtur ? Docet sæpe , Papam non modo de Regnis & Dominiis, sed de rebus quibuscumque Christianorum omnium ita disponere posse, ut bona Ecclesia fore cenfuerit . Retractat etiam propriam fententiam , quam fære libris olim impressis defendit, nempe, Clericos jure subjectos fuisse Principibus, & modo constanter afferit , solo facto , nullo jure fuiffe fubditos. Denique si huic libello creditur, ut illi timeo credendum, ausim dicere, Papam non æquandum modo, sed præponendum Deo . Quanta vero petulantia , & qua fronte utantur , fatis expressum erit hoc uno verbo , plufquam Jesuitica. Exiit in lucem libellus non ante decem dies : nescio an , quibus incumbit , permissum fit, ut in hanc Civitatem & Dominium importetur. Ego conjicio, nec sine firmis argumentis, audita Regis Henrici morte conprum fuisse consilium Roma de co libro conscribendo, ut materia pararetur novis ausibus ad amissam existimationem recuperandam . Ita flomachum, & bilem movet hic libellus, ut de to dicendi finem facere non possim . Audio Barclaii filium superesse virum eruditum , & acrem . Illum arbitror injuriam paternam non laturum impune, & hinc spero, petulantiam coërcendam; alias invitus ferrem frænum, quo ca agere prohibeor, quæ pro veritatis defenfiq-te agenda viderentur. Diu te detinui ; tempus

eft, ut hac molestia te exsolvam. Rogo te, ut de his, que in caussa Jeluitarum judicata suerint, suo tempore me certiorem facias, ac D. Gillot plurimam salutem meo nomine dicas. Vale.

Venetiis 28. Septembris 1610.

## EPISTOLA XXXV.

## AD EUMDEM.

E x tuis literis 15. Octobris plane perspexi, qui status sit Iesuitarum cum ista Univerfitate. Utinam Senatus ille fequatur id , quod bonis auspiciis Nemausi cœptum fuit, procul dubio non juventuti tantummodo , sed & toti Regno profuturum. Si Jesuitæ isthic docuerint, brevi Universitas tota ab illis pendebit, & bonarum literarum interitus non poterit præcaveri . Sed quid bonas literas memoro ? bonam , & fanam doctrinam mihi dicendum erat, cujus Societas est vera pestis . Auctor libelli supplicis nomine Universitatis emissi arcanum aperit de summa potestate Ecclesiastica, que si a Concilio auferatur, & Papæ tradatur, non poterunt Principes vincula profugere ( parum fuerat dixiffe fervitutem ). Utinam Senatus ad hoc, & ad alia doctrinæ capita animum advertat ; nam quod tentant nobis modo obtrudere etiam summam

Potestatem Regiam Papalem , illud non minus pertimescendum . Quod Bellarminus tentavit , ne putes factum absque publico consilio, de hoc certi fumus, & quo progredi etiam ulterius cogitarunt non ignoramus. Sed quod obviam fuit impedimentum, mutare confilia coepit; quod fi a vobis aliquid fieri, procul dubio & nostri confirmarentur, & conatibus adversariorum ardentibus obviam irent : decretum ea de re hic non est per præconem, ut moris, pronunciatum, ut exemplar ad te mittere possim; sed verbo tenus his , ad quos pertinet , intimatum ; tibi caussam aperiam : raro evenit , ut auftoritate forculari liber aliquis prohibitus fuerit; quonium non erant aperti infidiatores, quare neque Dominantes observabant quod quisque scriberet ; soli Ecclesiastici ei rei incumbebant ; postquam cum Romanis concurfum est, manu tetigerunt quantum detrimenti ex pravis scriptis Respublica patiatur, visumque satis esset, si libris imprimendis, & importandis cura adhiberetur, & id agi & prosequi coeptum : cum exiit Præfatio Regis Angli in Apologiam pro juramento fidelitatis, Nuntius Pontificis sugessit Principi Librum fore magni contra Religionem detrimenti, & tamen paffim ob nominis splendorem evulgandum; re deliberata statutum fuit , ut mans, daretur Bibliopolis , ne librum importarent .. idque secreto ob Regis amici dignitatem : (dicam per interpolitionem : si in eo Libro nihil tractatum fuiffet, nisi quod in Apologia, nibil unquans Nuntius obtinuisset, sed timebatur ab ça,

ea, que agit de Purgatorio, Imaginibus San-Storum, Veneratione divæ Virginis præsertim, ad quam nos Veneti maxime propensi , & devoti fumus. Apologia ante fex Menses venerat libere, neque unquam vetita ) ad rem redeo ... Prodiit post hæc Bellarmini responsio adversus Regem ; statimque decretum fuit , ne importaretur - Visum enim dicere, ut quod actum erat de Regio Libro, idem fieret de adverso . Verum ne videretur ita existimari Cardinalis, ac-Rex; hæc prohibitio facta fuit sub triremium pœna, ut prior folum præceptum absque pæna continebat . Legatus Anglus nihil unquam dixit, qui si conquestus esset, vel decretum postulasset. Satis dixi ; sæpe omittimus magna , dum minime spernere videri volumus . Nunc cum in lucem exiit Bellarmini Liber contra Barclajum, & deliberari coeptum, fequuti funt præjudicium, ut ageretur sicuti prius, & intimatum Bibliopolis in pænam triremium, ne importarent, venderent, & Tabellariis, qui Ro-ma adveniunt, ne libros aliquibus exhiberent a se portatos, ni prius viderentur a deputatis; hoe actum, nec fine animo majora agendi. Romæ neque Papa neque Cardinalis quidquam dixere, neque conquesti sunt; secunda plebs Clericorum obmurmuravit contra Venetos, quod manus & os in cœlum mitterent; addidere, ut solent, notam hæreseos, & alia nomina, quæ tribuere solent his, qui negant Papam Deo fere parem . His videor tibi actorum rationem veram reddidiffe, & quid de nobis sperandum sit aperuis.

se. In Hispania vir quidam doctus & prudens scripsit contra Baronium de Monarchia Sicilia; Legatus Hilpanus Romæ degens justit exemplar eo afferri, & Sodali cuidam Franciscano Cordigero dedit, ut in Italicum verteret ; id auditum Pontifici , qui statim jussit Sodalem in vincula duci ; ille monitus aufugit , & in domo Legati servatus est . Papa cum Legato acriter & acerbe conquestus fuit; quid tamdem effectum fuerit nescio, nisi quod Sodalis Roma incolumis evafit in Neapolitanum Regnum quod tibi narro, ut perspicias quam solliciti fint illi ad sua quo jure, quave injuria tutanda, & ut reliqui negligentiæ arguantur, qui magna fpernunt, cum iph minima non negligant . Quæ cum nostris objicimus, illi omnia in bonum vertunt, filentiumque, quo Papa & Cardinales usi sunt, modestiam interpretantur, nec magis provocandos censent. Quod Neamusi actum suit magni æstimo, & si forte quidquam agatur ifthic, nobis animos addideritis; tibi dicam uno verbo. Nostri omnes Curiæ Romanæ insensi fupt, oderunt aliqui abusus, alii ferendos censent, ut matris deliria. Sed contra Jesuitas omnes sunt concordes. Utinam faveat Deus, quem etiam rogo, ut te, Vir Excellentissime, servet incolumem, & animo valentem ad pestes profligandas; neque enim spes abjicienda boni eventus, modo fegnitie non vincamur, & adversariorum curam zmulemur. Rogo, ut domino Gillot meo, nomine . cum casu videris , salvere jubeas . Vale. Venetiis 25. Novembris 1610.

EPIS.

#### EPISTOLA XXXVI.

#### AD EUMDEM.

Pinas a te per Tabellarium accepi literas, priores 4. Octobris, alias 5. Novembris: miror, cur tam fero ad me pervenerint, illæ præsertim, quæ ante duos menses suerunt, cum a d. Cast, semper intra 15. dies recipiam ; eam dilationem ægerrime tuli, præsertim ob ea, quæ de decreto Comitis Limolii scriplisti, de quo hactenus a nobis nihil est auditum, & jam de re tota certior factus essem, si literas in tempore recepissem; ista res tam magni momenti mihi visa est; ut nihil unquam uspiam actum esse magis e re publica censeam : & non possum non minari, quod tantum ( dicam ) benefactum tamdiu latuerit nos; quam vellem verum esse, sed timeo, ne isthuc sit in majus relatum, neque aliud novi factum tantum exequatur de ordinario, de quo Pontifices sæpe conqueruntur, licet absque spe quicquam obtinendi; ne dici poffit cum illorum scientia & patientia usu captum : non abibit hic annus quod de tota re certior factus sim, atque de ea re ad te statim perscribam . De Bellarmini libro tibi uno verbo dicam . Est Epinicion ob mortem Regis ; & quid aliud censere potest, qui tempus ac ce-teras circumstantias animadvertit? Si ob doctrinam de Papa supra Concilium censuit Univerfitas .

## AD JAC. LESCHASSERIUM

sitas, vel qui pro ea scripsit ( quem tota Universitate non minoris æstimo ) quid censendum. est de ea doctrina, quæ Regibus dat non modo Regna precario, sed & vitam ipsam? Audio Nuncium istum conquestum de eo, quod liber a Prætore Urbano vetitus fuerit, addidiffe. concedere se ut ab aliis in contrariam sententiam scribatur : ego vellem potius librum communi sententia Universitatis damnari, quam privatorum scriptis confutari . Verum si primum obtineri non potuit , faltem efficiendum est , licet ego non dubitem, si quod scribatur, Romæ statim damnatum iri ; sed tamen interim præjudicium non tam magnum irrogaretur contradicentibus, ac tacentibus; utinam nobis liceret in ea quæstione nostrum sensum expromere utinam particula libertatis vestræ uteremur! nostra non quidem vestris æquanda effent , sed tamen auribus Italicis effent accommodatiora . Ego id divino fore, ut tamen omnes controverfix, que de Religione orbem turbant, in hanc unam, quæ de Papæ potestate est, desinant . Dum librum Bellarmini supprimere volunt, illius cursum promovent, ita modo ab omnibus defideratur. Ego his totis diebus laboravi, ut tibi exemplar expiscarem & summo dolore fape desperavi posse obtinere; tamdem hoc obtinui, quod & mitto, ablatum ab Amico, qui ut thesaurum servabat. Hoc miror, cur Nuntius ishic tantas lites moverit, cum noster os non aperuerit, neque Papa Legato hujus Principis quidquam dixerit. Cogor invitus ob inflantem

Tabellarii discessum has literas claudere, te obfecrans, ut quidquid ishic gessum suerit de hac re, acsum, vel dissum, ad me minutatim perscribas, & si quod decretum in scriptis vel a Sorbona, vel a Parlamento, exemplar mittas. Vale, & me ut soles dilige.

## Venetiis 7. Decembris 1610.

P. S. Hic passim legitur libellus ad Reginam pre Universitate, in Italicum interpretatus, & nescio ubi impressus, cujus exemplar ad te mitto.

## EPISTOLA XXXVII.

## AD EUMDEM.

B Ellarmini librum, quem jam mensis est per Tabellarium misi, recepiste te puto. Ego Arresti exemplar, quod Senatus iste civiliter, & ut Francicam libertarem decebat, pronunciavit, cum tuis postremis literis accepi: actum procul dubio a Senatu, ut e Republica erat; faxit Deus, ut quæ postea consecuta sunt in bonum vergant, nam ubi qui sundamenta Regni tueri debent, illa labesacetta funt in turnerium in se ipsum tuat. Utinam ego sim salsus vates. Sed de his satis. Romam, & Neapolim scrips, ut certice

# AD JAC. LESCHASSERIUM 205

fierem de Vice-Regis Neapolitani decreto. Roma respondent nihil tale ipsis auditum . Neapoli nondum mihi rescriptum . Hujus decreti exemplar non minus, quam tu', desidero . Si tamen prodit, non dubito famam isthuc id magis attuliffe . Quidquid fit quod actum fuit Neapoli, procul dubio fignificabitur mihi, & quidquid fuerit ad te perscribam . Ægerrime fero discessum e Francia D.Foscareni, per quem hoc literarum commercium exercemus; quod modo paululum interrumpere cogimur, dones aliam tutam viam aperuero, quod brevi futurum spero . Interim in tui memoriam esse perpetuo velim. Pax inter Hispanum Regem & ducem Sabaudiz a vobis jam audita est., modo utraque pers est in dimittendis militibus , misi Clivense negotium obstiterit . Pacen fore inter Christianos omnes passim creditur, ac credi par est, dum Reges pupilli funt, quod non Franciz foli accidit, nisi quod iste adolescet, alii sic perpetuo manebunt . Obtinerunt Hispani pretio Arcem & portum celebrem in Africa extra Columnas, nescio an consensu omnium, qui contraniti possunt; quare ibi quid etiam turbarum oriturum arbitror. Saltem cogentur Hispani multa expendere in loco tuendo, & fervando, ac non fine timore femper manendi . Non potest hæc epistola sine Jesuitis definere. Illi omni ope nituntur, ut Anticotton in hac Civitate venundetur, prohibeatur cum aliis opusculis adversus eorum sectam isthiç feriptis, que in Italicum interpretata .

Huc satis in bono numero importata suere; omnia, ut id assequantur, Rome movent, & Ministri Pontificii hic omnia agunt ; an affecuturi sint , nescio , præsertim quia multi ob ea , que ifthic acta fuere, animos demiserunt : sed tamen tot exemplaria huc usque disseminata funt , ut fi quid obtinebunt futurum fit pluvia post incendium. Nollent Regis magni interi-tum, eorum doctrina, si non dolis curatum, fine fructu sibi fore : moliuntur cuncta , quo destinata præda non frustrentur : orbis quidem parvus est tantæ ingluviei, verum partes temporibus divifere; nescio ad quos primum in-hient, an ad nos, an ad vos; sed procul dubio utrimque aciem dirigunt; vident Regis mortem inultam, eo magis confidunt non line fructu futuram. Verum omnibus confiliis divima fupereminent : in Deum spero eos multo minus quam putent effecturos, cujus majestatem deprecor , ut te perpetuo servet incolumem, ac Ecclesia, & Reipublica inservientem ac me amantem. Vale.

Venetiis 4. Januarii 1611.

## EPISTOLA XXXVIII.

#### AD EUMDEM.

Amdem mihi rescripsit Neapoli amicus, a quo perquisiveram, si quid novi statuisfet Comes Lemosii de Regio exequatur, quod extensum audiveram ad obituros munera Przdicatorum , & Confessorum ; dixitque morem effe Madridii, & ubicumque Curia Regis Hispaniarum moratur, ut Prædicatores non petant veniam concionandi, & benedictionem ab Ordinariis, fed a Regis Confessario, quem morem in Civitatem Neapolitanam Comes Lemoinducere voluit; cumque Archiepiscopus contra pugnaret innixus decretis Concilii Tridentini, & diuturne Neapolitane consuetudini, & Comes Imperio uti vellet, negotium Romam ab Archiepiscopum dalatum fuit, & inter Pontificem & Legatum Regium Comitis fratrem diu tractatum; tandemque its compositum ut Prædicatores literas licentia, & benedictionem ab Ordinario juxta morem obtinerent : ceterum fi ex Prædicatoribus aliquis vellet officii gratia Confessarium Vice Regis adire, non prohiberetur, & ita fervari testatur Amicus , quibusdam adeuntibus Confessarium , aliis adire recusantibus , inter quos Jesuitæ: addit Amicus non potuisse certo scire, an Vice-Regis decretum in scriptis redactum fuerit , fed perquifiturum ; & fi inve-

herint ad me exemplar missurum. Ego ad tuas per hunc Tabellarium, & per eum, qui pracesfit, non respondeo, donce rationem ineam, qua possim tuto literas mittere. Interim te plurimum valere, & mei memorem esse maxime opto. Vale.

Venetiis 1. Februarii 1611.

# EPISTOLA XXXIX.

# AD EUMDEM.

Cleut intermissum nostrarum literarum commercium ægerrime tuli, ita literas tuas 6. Octobris summa cum voluptate vidi . Auctz funt vires & animus hostium, ut cogamur & majori cautione uti , & sæpe dissimulatione , non illa quidem Jesuitica , quæ purum & merum mendacium est, sed ea, quæ taciturnitate & silentio valet . Spero isti Legato nostro brevi succedendum, & forte casuram in optimum Virum. per quem poterimus tuto per literas agere; interim ut ego a domino Lislæo literas aliquando accipio, ita gratiores accipiam, fi tuis comitate venient; verum hoc dolet, quod fi prius tuz Aurelianum mittendæ erunt , ut hue iffhic redeant, & meis tantumdem itineris conficiendum fit, epulas habebimus ecena perfecta. Verum dum , que volumus , non poffumus , que poffu-

possumus velle sapientis est . Habuimus recens Romæ mortes duas maxime memorandas. Prima fuit Guillelmi Rebauli, qui abjurata Religione Reformata Romæ his postremis annis vixit; hic Curiæ per fas & nefas inservivit, & ut ingenio valebat ad detrahendum aptissimo, ita plara adversus Reformatos, & pro Romanis scripsit. Inter cetera libellum adversus magnæ Britanniæ Regem composuit, quem hoc titulo inscripsit: Rex , & Lex Angliæ debellati ; quo libello nihil unquam petulantius videre memini ; tandem ob vulgatum fcomma quoddam in primarium Virum e Regiis Ministris Franciz instante Regis Legato in carcerem conjectus fuit ; & ejus scriptis omnibus sublatis, ac pervestigatis inter cetera inventum fuit & quoddam in Pentificem , quod non ut vulgaretur , fed libidine ingenir compositum erat, & eam ob caussam miler capite truncatus fuit . Altera Abbatis du Bois, qui, ut nosti, adversus Jesuitas post Regis mortem concionibus habitis, poflea donis corruptus ad partes illorum confuge. rat; mifer hic quam ob caussam, & a quibus Florentiam miffus fuerit, tibi non ignotum arbitror ; ineeffit illi libido Romam eundi ; nec tamen voluit fine fide publica; eam postulavit, & Senis permansit , donec acciperet . Cum ea Pontificis manu signata Romam ingressus suit nona Novembris, & decima dejectus in carcerem , ac 24. laqueo publice in Campo Floræ vitam finivit . Quod publica fides Pontificis non profuerit; caussa prætenditur lex Inquisitionis;

pis; a qua nulla auctoritate quis eximi potest; & tamen ficut is non est primus deceptus fide Romana, ita nec ultimus decipiendus. Arcanum Amico propalare volo. Jesuitæ perspicaeissimi pravident modo qua mala Societati eorum provenire possunt, cum Generalis mortem obibit . Omnibus notum est in Regimine pure Monarchico & novo, quid Rectoris mutatio secum ferret ; deliberant modo, ut viventi successorem designent, qui tamen privatus maneat, & vivat, sic tamen ut mortuus vivum in possessionem mittat, velut Rex pater filium . Vide fi non omnia prævideant, & provideant. Diutius te his nugis detinere nolo. Summopere gratulor , quod femper valueris , & Deum precor . . ut femper valeas, & te reverentem ames . Pcshac ad te literas hac manu dabo; tibi faciliores lectu erunt, mihi tutiores, Vale.

Venetiis 6. Decembris 1611.

## EPISTOLA XL.

### AD EUMDEM.

R Eddite mihi fuerunt literæ tuæ 10. Januarii, quibus nihil jucundius recipere poteram; fummopere avebam scire, quid in caussa Jeluitarum decretum fuisser, allata namque fuerant plurima Arresti exemplaria, & omnia diversa, in hoc tamen consentientia, ut decretum tum potius interlocutorium, quam definitivum videretur; neque exemplar ad te missum omnem ambiguitatem sustulit, adhuc enim mihi videtur Jesuitis adhuc integrum effe iterum petere, de quo, si mihi scrupulum removeris, rem gratissimam facies . Interim tamen magni æitimo quod a celeberrimis advocatis Regis & Universitatis caussa tanta cum libertate & prudentia sit acta ; accusatam esse doctrinam, &c non personas, maxime probo. Doctrina communis est omnium , virtutes & vitia personas distinguent . Quod ais usos esse eo directorii Inquifitorum capite, ubi processus secretos fieri jubetur fine ulla citatione , quos damnatio etiam sequitur ; executio Crucesignatis occulte committitur, non video, ut Jesuitis imputari, possit, cum illi neque in Hispania , neque in Italia Inquisitioni se immisceant; rogo te, perscribas quonam modo in eos accommodaveritis. Verum quod hujufmodi processus in me fabricati fint jam scio, & plures funt; & eo nomine defendebant Sicarios , qui me aggreffi funt jure fecisse. Per Italiam habet Inquisitio Crucelignatos non multos tamen, cum in Regno Neapolitano nulla sit, & in Civitatibus Reipublicæ ob interventum sæcularis Magistratus non valeant quicquam extra ordinem agere, quibus neque familia armata permittitur , neque ulla prehensio nisi cum decreto Magistratus . Numquam legisse memini formulam juramenti per Crucesignatos præsiti, neque precum quas fun-derent in bellum ituri, neque unquam mihi

in mentem venit fieri posse, ut hujusmodi jus ramentis, aut precibus Crucefignati, Inquisitorum in præsens utantur, sed non admonuisti furdum; ego eo totus ero, & expiscabor quidquid reconditum fuerit, Libellum ad te missum de potestate Ecclesiastica & politica cum decreto Sorbonæ legi diligentius eamque doctrinam non omnino probo: mihi inconsistens videtur . &, ut uno verbo dicam, tepida; sed quia plura continet vera & utilia, tamquam principium rei melius gerendæ accipio & spero futurum, ut tandem Sorbona ex his initiis ad finceram veritatem emergat, quæ ex Codicibus Theodosiano & Justinianeo, & ex historiis priscæ Ecclesiæ tam clare liquet, ut vel cæcis conspicua esse possit . Si libellus Romam delatus est . damnabitur dubio procul, & id quoque proderit, nam cogetur Sorbona sua desendere, &c ulterius progredi . Romani nulla alia ratione mundum a somno excitant, nisi cum omnia fuo arbitratu dici volunt ! Quod ad me attinet in Collegium, eo de more vocor & frequentius, quoniam negotia abundant, nihil ea de re actum, & cogitatum, sed tantum deliberatum in Senatu, an Collegium posset res arcanas in Confilium eorum, qui Confultores appellantur, producere, antequam ad Senatum ferantur, an vero fine Senatus decreto id illis prohibendum foret, & statutum est, ut arcana prius ad Senatum referantur, & ejus Decreto tantummodo, & non aliter liceat in Consilim adducere. Inde forte rumor aliquis ad vos quem

quem tuæ literæ innuunt de Abbate du Bois; ego quæ scio dicam ingenue. Ille 10. Novembris conjectus fuit in carcerem Inquisitionis, cum e domo Legati Florent . exiret , sublatis ab eo literis Regis, & Brevi Pontificio falviconductus, ut nos dicimus, fine quo noluit e civitate Senarum discedere . Die 24. ejus mensis in ortu solis suspensus suit in Campo Floræ, & statim e furca depositum cadaver perlatum ad fepulcrum. Ita Roma tunc temporis perscriptum fuit ; sequenti hebdomada e domo Legati Regil Franci exilt rumor non effe Abbatem, qui suspensus suerat, sed alium quemdam. Roma tota risit, & id cum risu nobis perscriptum, eo adhibito quod vir suspensus & statura & facie Abbati similis erat. Ea ambiguitate motus amicum per literas rogavi, ut veritatem fignificaret, qui respondit hoc certum effe suspensum virum Abbati similem, & creditum ab omnibus Abbatem fuiffe . & id adhuc credi , & Iesuitis etiam , si aliquis hæsitet ob contraria dicta Francorum in aurem infufurrari, quod verum fuerit; addidit amicus, in meo arbitratu ponerem an credendum existimem potuisse in tam celebri loco publice per publicos Ministros occidi virum , quem nemo noverit . Id & ego, ut amici moderationem in affirmando imiter, arbitratu tuo relinquo. Rogo te, Vir Excellentissime, ut in tui memoria semper remaneam , & virtutes tuas admirantem folità benevolentia prosequare.

Venetiis 14. Februarii 1612.

#### EPISTOLA XLI.

#### AD EUMDEM.

Oud de me follicitus fueris, ut a fum-ma humanitate venit, ita maximi benehcii loco accipio, & ut mea penitus noris. fcias velim , mores nostratum hujusmodi esse, ut qui eo loci funt, quo nunc ego, gratiam fine vita amittere non poffint; fortuitis nemo eximitur, & ego semper ut bonum & fidelem decet me geram; reliqua Deo committo; fed interim miror, unde falsus rumor ad vos pervenerit, & quid sibi velint, qui hoc & similia vulgant. Heri interiit Joannes Marsilius Neapolitanus Presbyter, qui contra Interdi-ctum Pontificium quædam scripsit. Tres medici, qui per decem dies ægrotanti medicinam fecere, veneno extinctum constanter affirmant, adhuc nihil ultra scio. Ego levi quadam manus debilitate laboro , ut e characteris forma videre potes; ea de caussa aliena manu scripsi, & eadem ratione forte cogar ea aliquando uti, sed id puto fore cum minore tua molestia propter earum literarum formam minus invenuflam. Vale.

# EPISTOLA XLIL

#### AD EUMDEM.

CI Patres Jesuitæ juventutem vestram erudire volunt, vobis licet invitis, neque noitra minus est illis curz, & nos a vobis edo-Eti, quantum possums, obviam imus. Dei beneplacito actum puto, ut in eadem tempora inciderint , que ifthic & que hic gefta funt . Decreti recentis, & prioris etiam exemplar ad te mittere volui, quod publicum factum effe ex ipfa lectione cognosces. Ne contra me majus odium concipiant, nolim a me missum sciat aliquis præter D. Gillotium, cui has communes esse rogo, eique falutem plurimam, & precor & dico. Videbitis, ut absentes matronis, & puellis insidientur , ut pecunias colligant . Sed , quod ex Decreto non apparet, addam, plura ex hoc Dominio exules corradunt, quam cum inter nos degerent . De Castiliono , quod dicitur, sic res se habet. Locus est inter Veronam & Brixiam , diœcesis quidem Brixiensis , fed fub dominio Marchionis Gonzage, fratris ejus adolescentis , qui vulgo Beatus dicitur : parvam habet arcem, & præterea vicus est, ubi circiter duo millia virorum & mulierum rustici fere omnes degunt, non pauperes modo, sed & miseri . Jesuita post exilium a Dominio Veneto ibi Collegium erexerunt, & ut per

perspicies ex decreto, non juvenes modo, sed & juvenculas erudire volunt: si, quæ a Brixianis & Yeronensibus colligebant, descerint, illis vel abeundum erit, vel same moriendum. Quas in Italia nobis struunt insidias, nihil esse putes ad cas, quas Constantinopoli machinantur, omnia agentes, omnia moventes, ut Turcas in nos excitent. Frustra corum conatus cessiuros spero; nemo tamen potest Nemessi non affici, dum hujusimodi homines se Christianos, immo solos Christianos prostentur. Plura non addam, sed si hæ mæ molestæ suerint, veniam precor, vosque rogo, ut me solita benevolentia prosequamini. Valete.

## Die 27. Martii 1612.

Cardinalis Jojosius Roma discedit, isthue iturus, caussam prætendit in vulgus se a Regina vocatum. Mihi perspectum est, non alicam este quam ut aliquid contra librum Syndaci decernatur, vel a Clero, vel a Senatu, vel a Sorbona, seu quovis alio. Tandem id evincere volunt Romæ, ne videantur esse in ea sententia omnes Franci, qui legitima authoritate, & publico titulo pollent. Hoe ut exploratum habeo, ita pro re competta scribo.

## EPISTOLA XLIII.

#### AD EUMDEM.

R Icherius prudenter egisse videtur, quod doctrinam Sorbona vulgaturus, non proprios fensus, fed communem fecutus fit . Secus enim facere, juxta proverblum, est frustra niti, & odium quærere. Ego tamen sic foleo, ubi aliquid dicendum est; integram veritatem præ oculis pono , & ex ea partem desumo, quæ auribus temporis accommodari possit. Iis partibus, quas silentio tego, non tamen aliquid contrarium prosero; semper aperta via maneat, per quam ulterius progredi possim, neque mihi ipsi pugnantia dicam. Cum Richerii libellum vidi, magnam concepi spem fore, ut in libertatem vindicaremini, & nobis exemplo præiretis ; follicitus tamen fui , & vere dicam anxius, ne majoris servitutis daretur occaso; nondum tota spe decidi, licet literæ tuæ 15. Martii totam eripere videantur . dum narras horrore Pontificiæ indignationis teneri, quos constantiores esse par fuerat; jam Clafficum cecinit, jam oportet esse qui se harum & illarum partium effe dicant . Hoc coeptum magnum est, & ut in proverbio, initium totius dimidium existit. Censura Episcoporum ishic impressa huc allata est, sed non vulgabitur in Italia . Papa affem totum vult , fa quis

quis deuncem dederit, æque hæreticus appellatur ob negatam unciam; neque vulgari finit fententias eorum, qui deuncem concedunt magis, quam assem negantium. Sed literæ tuæ innuunt, quod mihi nondum perspectum suerat, nempe occasionem vulgandi libelli Richeria fuisse, ut ei doctrinæ Jesuitæ subscriberent juxta Senatus Consultum, atque ei Jesuitas subscripssifie; ita mihi in tuis literis legere videor.

Rogo te, ut perscribas, an id publicis documentis constet, & in cujus manus sit libellus a Jesuitis subcriptus. Tibi maximas habeo gratias, quod loca directorii notaveris, unde occulti proceffus instruantur, & armetur superstitiosorum zelus in bonos ab ea loca : cum primum vacaverit , perlegere statuo , namque modo in negotiis totus sum , & tibi deinde si quid aliud aut legere, aut observare meminerim, præscribam. 27. Martii ad te literas dedi D. Gillotio communes, ubi quid gestum fuerit hic in Jesuitas narravi . Ad D. Gillotium scripli, scire cupio, an literæ illi reddite fuerint, ut tranquillo animo esse valeam . Nihil novi habeo, quod ad te scribam, nisi quod Card. Borromæus Mediolan . Archiep . edixit hominibus Villarum quarumdam, quæ in Mediolanensi Dicecesi, sed sub temporali ditione Bergomensi consistunt, ne Rhetos, Grisonos dicimus, hospitio recipiant, aut quicquam commercii cum illis habeant : quo cognito Venetorum Magistratuum Decretum

prz.

præconis voce promulgatum, ut cuique liceat & commercia habere, & hospitio recipere, & indicta mulcta Parochis, qui edictum Cardinalis in suis Ecclesiis publice proposuerunt . Romæ vero Pontifex constitutionem meditatur de Episcoporum residentia. Et Cardinalis Borghesius nepos ante 6. Menses Archiepiscopus Bononiensis creatus, licet Ecclesia nondum vifa, illi renuntiat, affignatis duobus millibus novo Archiepiscopo, & omnibus fructibus fibi retentis, qui fummam XVI. millium excedunt . Inter noltros & Ferrarienses rixæ obortæ sunt non leves ob confinia, & utrinque milites colliguntur, nihil tamen mali eventuram fpero . D. Gillot plurimam falutem dices mes nomine. Vale.

## Venetiis 10. April. 1612.

Decreverunt Hispani, ut Infans Regi vestro desponsata renuntiet omnibus juribus successionis in Hispaniarum, & quia abest ztas, petunt a Papa, ut auctoritate sua aztatem suppleat, & renunciationem confirmet: vide, an hoc sit dispensare in jure naturali. Scire vesim, an Richerius subeat aliquod periculum ob libellum emissium, & an protegatur a Curia Parlamenti. Ita desideratur Libellus ille a multis, ut tibi molestus este cogar, ut aliud exmplar ad me mittas. Vale iterum.

#### EPISTOLA LXIV.

#### AD UMEDEM.

C Ummo gaudio affectus fui , receptis literis J tuis 15. Aprilis ob restitutum inter nos literarum commercium : gavisus sum etiam, quod Syndacus ad appellandum sit admittendus, & quod responsurus sit adversariis , & turus ea, quæ in libello proposuit; ex hoc initio spero plura consequenda ad vindicandam Ecclesiæ libertatem . Si acta in caussa appellationis ostenduntur, promissionem de illis tuam ad me mittendis cum actione gratiarum recipio . Episcoporum censura videtur secum ipsa pugnare; quo namque spectat integras reservare Ecclesiæ Gallicanæ libertates , & jura Regia , si libellus damnatur? Quid aliud in eo continetur præter hæc ipsa, quæ integra servari volunt? Roma non est in publicum emissa, & magis odere reservationem , quam censuram ament ; vellentque potius nihil actum effe , quam non omnino pro eis judicatum . De exemplari ejus Censurz ad me misso tibi gratias ago : pergrata fuit etiam narratio de gestis, & interitu Caroli Ridocovii , de quo si plura etiam sciveris, omnia ad me mittas rogo, te recepisse arbitror , que in exitu Martii de Jesuitis ad te misi. Illos audio non jam inter nos tam seditiose agere, ut solebant, & gaudeo, nisi sit affe.

feetata moderatio; nam nihil agunt unquam, nisi communi consilio deliberatum; in hanc Rempublicam invehuntur per Italiam in concionibus, & omnes machinas movent, ut non verbis tantum, sed & factis obsint, licet absentes, & exules: literarum etiam commercio, ut vidifti, interdicto, feditiones tamen excitant, & moliuntur omnia, Excellentissimo viro de la Mattelliere Universitatis advocato pro ejus in me benevolentia maximas gratias ago : ejus actionem in Jeluitas latinam factam arbitror gratiffimo animo hic videndam : si Reipublicæ dedicare voluerit, inscriptio sic concipienda erit: Serenissimo Leonardo Donato Duci, & Senatui Reip. Venetorum : credo illum editurum Epistolium, in quo meminisse D. Fresnes & cognationis . E re fore arbitror , si legatus Regius hic degens libellum ejus nomine obtulerit; maxime erit e dignitate, quicquid sit acturus, ego consulo, ut non offeratur Principi nisi post primum diem Julii, ne in tempore incidat, quando sapientes Collegii mutantur. Ceterum, Excel. Vir, a te amari, & a D. Gillotio maxime cupio, fimulque vobis fervum non inutilem effe; ambos veneror, & colo, ut debeo; vestrique memoria mihi gratissima & exoptatissima assidue adest. Vale.

Venetiis 8. Maii 1612.

#### EPISTOLA XLV.

#### AD EUMDEM.

PAR gratiarum tibi debeo ob receptas a Te binas literas , priores 26. Aprilis ante 15. dies cum instrumentis appellatoriis Richerii, posteriores q. Maii cum ejusdem Libello edito . Hac ipsa die instrumenta appellatoria gallice scripta legi fine difficultate, & magna voluptate ; in tenebris eram , neque rerum gestarum rationem intelligebam, nisi tu præluxisses integra totius rei gestæ narratione : perspicue video omnia gesta esse a vobis optimo consilio, & huc usque etiam cedere in publicum bonum, & esfe veluti vindicias libertatis . Ad te scripsisse puto, Censuram Episcoporum Roma minime probatam, immo reprehensam, velletque Curia potius nihil actum effe, nam id maxime odere, ut alique effe dicantur alicujus Ecclesie libertates, aut Jura Regia, quæ Pontificis voluntati, ne libidini dicam, relistere possint. Si censura, & instrumenta appellatoria publicabuntur, & Richerio concedantur, ut sententias suas probet au-Storitate doctorum, nihil opportunius accidere poterit ad veritatis manifestationem; doctores non deerunt ex omni antiquitate, & ex omni Christiano Regno; & licet Jesuitæ assecuti fuerint, ut Sorbona in partes divideretur, id tandem illis non profuerit, qui per cuniculos, &

fecretis machinationibus plura obtinent, corum doctrina, ut falfa, in tenebris convalescit, & gliscit . Arduum mihi videtur , quod teribis postulatum a Nuncio, ut caussæ omnes Jesuitarum ab isto Parlamento avocarentur ad Regis Confilium, & Curiæ Rothomagensi committerentur, neque putarent id in minori ætate Regis perfici jure posse . De dignitate Senatus agitur qui status Francici basis semper suit . Si id actum viderem, timerem, ne Roma & Toletum in Parifino folo ædificarentur, in magna expectatione fum videndi, & sciendi ea quæ geruntur, & te fupplex rogo, ut quicquid acciderit ad me affidue perscribas. Quod ais affensum Procuratoris Regii magni ishic æstimari, ego non satis percipio, nam si Regina volet : consensum revocandum effe timeo majori cum damno, nam plus revocatio oberit, quam consensus profue-rit. Si Richerio sua dignitas servabitur, omnia tandem felicem exitum fortientur; quod vobis impedimento est: nempe conatus Nuntii, & Jefuitarum, res nostras maxime promoveret; ubi quid agitur hic, quiescunt statim, unde nos obdormiscimus: in anteactis negotiis experti sunt nihil posse contentionibus obtinere, cedunt & ita vites nostras frangunt. Boni viri in hoc nunc funt, ut ea doctrina firmetur, quæ omni jure constat, nempe ut publicatio legum & mandatorum in loco fit necessaria, quo conscientia obligetur , nam confessarii huc usque perfuaferunt neminem excufari a Pontificiorum præceptorum obedientia ; qui illa emanasse quomodo-

cumque sciat, quod facit, ut executione parum Eccleliastici indigeant : sed superstitio multum potest , præsertim fori pænitentialis prætextu , ubi Romani paratas habent aures populi, & fecreto dicere poffunt quicquid libet; qui vero pro libertate stant, non possunt nisi publice, & ad imperitos loqui. Magnum Pontificiæ omnipotentiæ arcanum hoc , quod publicatio Romæ acta omnes quoquo modo scientes in conscientia obliget . Neicio, qua ratione suffultus dubites non tradendam vobis Hispanam Infantem : nisi per vos steterit, tradetur procul dubio, sed ita instructa consiliis, viris, & pecuniis, ut non evafura fit Franca, fed vos in Hispanos converfura, quod de literis ad D. Gillot miffis rogavi, non fuit, ut ampliffimum virum, & in magnis negotiis & studiis occupatum ad rescribendam importune invitarem, fed tantum ut de literarum redditione certior factus pacato animo esse possem . Perlatum est ad nos quemdam nobilem Panormitanum obiiffe maxime Jesuitis deditum, qui testamento heredes instituit, uniein filium, ac Jesuitis, ac Testamento executionem solis Jesuitis mandavit, a quibus justit hereditatem dividi; & eam portionem filio tradi, quæ ipsis videretur, reliqua sibi ipsis retenta . Boni Patres in decem portiones affem divifere, novemque pro societate retentis, unam filio affignavere. Filius Proregem Ducem Offunæ adiit , & de tanta inæqualitate conquestus , remedium postulavit . Prorex partium rationibus auditus divisionem remanero decrevit, sed

Inverti, ut partes novem filio traderentur, unica Jesuitis relicta. Sed Parmæ ipsis applicabitur conficatio bonorum septem nobilium
Parmensum, qui in personam Ducis conspirarunt, & propterea intersecti sunt, solis seudis
exceptis, quod erit Collegio illi maximum
augumentum. Nihil præterea novi hic habemus, nisi quod Franciscus Comes Castrenss,
regius Hispaniarum Legatus Romæ, qui Neapoli substitebat recuperandæ valetudinis gratia,
Romam redire repente justis suit, ut affistat
Capitulis Fratrum Ordini S. Francisci, & S.
Dominici, curetque, quod ab utroque ordine eligatur Generalis Hispanus, quod & esticiendum
existimo. Diutius quam par sit occupationes
tuas interturbare video. Vale.

Die 5. Junii 1612.

# EPISTOLA XLVI,

## AD EUMDEM.

Aximo gaudio affectus fui, lectis Literium Icribis, ne Richerio in munere Syndicatus fuccederetur. Non puto tantum de honore ejus viri, quem tamen fumma veneratione dignum existimo, agi, verum de publica caussa, nam si illi dignitas servata suerit, indicio omnibus P.

erit doctrinam a bonis probari. Gallicam constantiam in defendenda Ecclesiæ libertate semper admiratus sum , & in summo honore habui, sed nunc omnium maxime cum videam vos e loco non dimoveri, licet cœlo & terra adversantibus. Deum precor, ut istam constantiam & istos conatus adjuvet & fortunet , Cum sisdem tuis Literis recepi dimidiam defensionem Montoloni a Jesuitis, quam & legi sæpe cum stamacho, quandoque cum rilu; si quar-tam partem addent, contumelias in adversarios continentem pro more suo agent; sed miror cur genus illud scriptionis semper nocuum, utentibus illud apud vulgum non noceat; ego fortunatos illos puto, qui omnia faciunt, ut existimationem prorsus amittant, illam tamen retinent. Id boni fecerit Montoloni seu Cottoni concio, quod D. Servini Orationem habemus. Subscriptionem eorum, qua se conformes Yore doctring Sorbonicg profitentur, misisti, & recepi, sed æquivocatio patet, nam doctores Sorbonicos eos intelligunt, qui doctrinam Romanam fectantur, reliquos pro damnatis, & gradu privatis habent . Quam difficile fit contra corum doctrinam scribere perspicio, quoniam eorum cauffa Pontificiæ conjuncta est; non tantum in articulo potestatis Pontificia; fed fere in omnibus. Sola doctrina æquivocationis huc usque videtur illorum propria, sed communem facient mihi crede & cito, nam in Romana curia poffunt quidquid volunt, et ab ipfomet Pontifice timentur . In Siciliam fcripft,

ut integram & extensam sententiam Proregis contra Jesuitas habeam; eam si recepero, statim ad te mittam . Ducem hujus Reipublica virum heroicarum virtutum mortalitatem explesse audisse te jam credo, ille jam sex menfes in morbum inciderat, ex quo numquam integre convaluit , & se cito moriturum quotidie prædicabat ; erat tamen tam vivido ingenio, & tam validis fensibus, ut publicæ rei affiduam operam navaret, ac fi integra valetudine usus fuisset . 16. Julii , cum Collegio de more interfuisset, & ita egisset, ut illi suetum in publicis cauffis, reverfus in proprium cubiculum, paucis horis vita functus fuit. Jesuitæ ubique per Italiam, & hic etiam per sequaces suos ejus memoriæ detrahunt, & inter cetera repentinum exitum, quasi Dei flagellum, obtrectant, ignari malam esse repentinam mortem, quæ repentina est præparationi, non exspectationi; & nihil magis viro bono desiderandum, quam quod illi evenit , ut in tota vita paratus integris Sensibus, & in ipsa munerum suorum functione obeat. Romæ ob ejus obitum lætati funt, sed tamen frustra, nam maximo eorum mœrore videbunt quo non ille tantum, verum nobilitatis potior pars artes Jesuitarum novit. Huc usque nihil lucrati funt, neque lucraturos spero. Jefuitz, ut audivi , societatis Constitutiones , & privilegia non imprimunt nisi in Romano Collegio, neque exemplaria permittunt nisi probatis ex Societate . Impressionem anni 1606. numquam videre potui , licet omnia susque deque P

moverim, ut exemplar nancisci possem. Clementis VIII. Bullas, quarum titulum mittis, numquam videre contigit, neque Pauli V. approbationem Instituti, & privilegiorum Societatis: hæc omnia facilius extra Italiam , quam in Italia habentur, quoniam hic coguntur in officio manere, & arcana servare, licet apertis oculis veritatem cognoverint; ego maximo labore nactus fum Bullarium impressum in Collegio Societatis 1568. cum Constitutionibus Societatis, in co continentur concessiones Pontificum usque ad Pium IV. Venatus etiam sum manuscripta exemplaria bullarum omnium Pia V., Gregorii XIII., & Gregorii XIV. pro illorum societate cum quibusdam aliis inflitutis. & decretis Priorum Congregationum Generalium, nihil præterea de eorum, arcanis apud me reperitur; si horum aliquo indigetis, nihil restat nisi ut jubeatis. Recepi per hunc Tabel-Jarium binas tuas Literas priores 18. Julii cum reliduo Concionis pro Jesuitis, & cum actis pro Richerio impressis, posteriores vero 20. ejusdem mensis cum actis in Parlamento . Inter omnia maxime placuit vidisse narrationem disputationis solitæ in Capitulo Generali Prædicatorum, de qua rumor ad me perlatus fuerar. fed non ita exacte literis mihi perscripta fuere gesta omnia, ut ea narratio continet . Vellem per totam Italiam narrari Perronium, & Nuncium confessos nondum statutum esse, sed ad utramque partem disputari de Papæ vel Concilii superioritate. Namque si quis extra Reipublica do-

minium in Italia id dicere audeat, ut hæreticus abjurare cogeretur, vel combureretur'. Syndicus & reliqui Galli, qui disputationi intersuere, magna constantia & dignitate egerunt. Legi magna curiofitate acta in Parlamento in caussa. Richerii, & tibi eo nomine maximas ago gratias. Rogo, ut curiositatem meam excuses: numquam avidius scire desideravi, quam quæcumque in ea caussa aguntur, ut dixi. Arbitror libertatem vestram & ( addam ) nostram in eo stare .ut libellus ille vivat, & Orbi appareat effe Catholicos, qui illum probent, quamvis sint qui damnent, & effe publicam authoritatem; quæ illum defendat. Quæ de pace Persarum & Turcarum audistis vera sunt, sed interim Turca cedit omni ditioni, quam Avus suus contra Persas acquisivit, & Persa recuperavit. Quid Turcæ acturi fint, nondum apparet, sed ego arbitror suspici ab illis victorias Polonorum contra Moscovitas, & illuc velle intendere : jama in Transilvania arma mota funt , & in Valachia, nos nihil timemus, quoniam fine Classe maritima offendi non possumus, neque Turcæ possunt repente illam parare : occurrendum modo nobis eorum artibus, qui pecunia & Religionis prætextu omnia moliuntur. Hispani cum Classe sua funt apud Hidruntum, & Turca cum alia supra Calabria littora, Veneta vero circa Corcyram. Omnia Hispani moliuntur, quo aliquid faciant, ut inter Turcas, & hanc Rempublicam cauffæ diffensionum oriantur, fed eorum artes utrifque funt perspecta, & nihil

facient . Audivi Parochum ex Parisinis vinétum, & carceri deditum ob scripta quædamt apud eum inventa contra Papæ auctoritatem, quicquid sit scire maxime exopto. Rogo te, ut præter Literas salutem plurimam D. Gillotio dicas, ad quem colligatas scribo. Deum precor, Excellentissime Domine, ut te semper incolumem servet, sicut ejus Majestatem assidue oro. Vale:

14. Augusti 1612.

# EPISTOLA XLVII.

## AD EUMDEM.

Summo animi dolore injuriam Richerit accepi; id præfertim ægerrime tull, quod infolentibus modis res acta fuerit, & fe ejus injuriæ ministros illi præbuerint, quos maxime pro Richerio stare non tantum jus & fas erat, fed illis apprime expediebat; hoc fortaste Deus in bonum permistr. Richerius consolandus est, quod pro justa & pia causta perfectitionem tulerit, & illi potius in posteritatem, quam inæc tempora respiciendum, apud quam ille ab omnibus laudandus vivet, & inimici fervilis adulationis damnabuntur: satis etiam ei in præfentia, quod conscientiæ propriæ, & virorum bonorum ejus conatus probetur. Novum Regias,

rum Literarum tenorem miratus fum, quarum exemplar tuo nomine missum recepi, neque probare potui, quod his initiis everteretur optima regendi ratio tanta cum tranquillitate & felicitate per fœcula ufurpata . Magna profecto est potentia, vel potius impotentia Jesuitarum ishic hoc tempore, quæ forte eo non perveniet, quo illi sperant; mutari procul dubio res oportet; hinc virtus Francica ad interiora retracta, ac valentior facta contrarii antiperistati erumpet, & obstantia cuncta amovebit, & futuris. quoque malis obviam ibit, quod non modo spero, sed, ut fiat, Deum assidue rogo. Leidresseri dissertationem legi, camque iterum repetere statui, quod raro efficio, ita opus egregium & absolutum visum fuit. Auctor quisquis sit omnium bonorum laudem, & admirationem meretur; in eo neque elegantia, neque foliditas desiderari possunt; ille nisi ingenium suum publico bono impendere pergat, sibi, & bonis defuerit, oh quam vellem ejus viri gratia me commendatum fore! Barclaii vindicias recepi, opus elegans, quod vividum ingenium auctoris refert, mihi etiam ex aliis operibus cogniti. Romana Curia exactis fœculis nullos magis adversos suis conatibus habuit quam Francos. Nunc cum ventus illi secundus favet in vos omnes vires vertit; inde nobis non tanta inquies, quanta si in nos solos omnes incumberent; sed pugnate fortiter & pro vobis & pro aliis, ut huc usque fecistis, non diu ventus codem flabit . Gratias habeo da narratione

tione casus Parochi ejus, cujus conscius esse optaveram: ut video, tota iffa Civitas, ne dicam Regnum totum in Jesuitas, & Regios dividitur Jesuitarum opera, & molimine, quod an ab illis prudenter fiat ambigo. Stabunt omnes Catholici pro Pontifice, fieri non potest, ut in duas divisi partes eidem tantum adlint . Videntur mihi tuæ literæ quandam animi veluti demissionem ostendere, quod cernas doctrinam Parricidarum non posse isthine exterminari : verum non est sperandum, ut magnus morbus facile mitescat, medicorum more quiescendum, & vigor exspectandus. Interim diversionibus & revulfionibus agendum; remedia tunc proderunt cum in remissione erit. Non mirandum si post tam magnum ne dum istius Regni, sed totius Europæ concustæ motum per Henrici parricidium, ii, qui primi auctores fuere, nondum quiescant; sibi timent illi, si bonis spiritum refumendi dederint spatium . Vigent propterea , nunc, & instant quantum possunt ; sed vires tandem , Deo bene volente, illis deficient : bonis omnibus ea monitio in animo semper fit. malis non cedendum, fed contra audentius eundum : virtus laceffita evadet tandem fortior : ita spero, ita suturum divino, ita Deum rogo. Nos hic nondum certi quo res Germanicæ erupturæ fint; quiescimus, de Turcis propterea ambigentes. Certum est exspectatum esse, & fortaffe jam adeffe Constantinopoli, Naffuf Baffa, qui Principi rebellis dicebatur ; fed res funt composite, cum comitatus Legatus Persicus, quod pro eerto indicio pacis inter eos Principes habetur. Optat novus Imperator Germanorum fronte bellum Turcis inferre, quo armatus a tota Germania fuspiciatur; id notum non Germanis modo, sed & Turcis; nescio an ad effectum perduci poterti; arma tamen Turcica contra Christianos vertenda indubitatum est; verum cui id mali impendat incertum. Deus omnia in suam gloriam vertat. Eum rogo, Illust. Domine, ut te, & amicos omnes diu servet incolumes. Spem mihi facit aliquis isshe incherium posse posse per mihi facit aliquis isshe ikhe Richerium posse resistuali. Si quid siet, omnia sciam rogo.

..... Sept: 1612.

## EPISTOLA XLVIII.

## AD EUMDEM.

EX Literis tuis 19. Decembris maximam latitiam cepi, videns Richerium nullam jaéturam existimationis fecisse, & in caussa Præbendæ rectorem Universitatis, & magnum Magistrorum numerum pro eo stetisse. Legi reliquum collectionis, quod ad me missti, & protessation Riherii mihi visa est constants, & sumul modesta, eamque summopere commendo; eam partem collectionis prioribus a me olim receptis addidi, & tibi de omnibus gratias ha-

beo. De Scioppii Libro combusto audieram, neque satis mirari possum, ut temeritati tanti nebulonis iste Rex, & istud Regnum non obviam eat majoribus remediis, quam Cartaceo igne . Igitur Semivermis impune audebit fententiam dicere tam infamem contra patrem Regis viventis, & florentis? Sed fatis, Liber Becani ad nos nondum perlatus est; afferetur procul dubio, fed tamen in eo aliud videre non spero præter ea, quæ in Bellarmino, & in aliis adulatoribus nostris. Sed quod Jesuitæ promittunt ad Papam scripturos, non caret solita aquivocatione. Quid opus est ad Papam scribere? plus potest Jesuitarum Generalis in Becanum, & ceteros Jesuitas, quam centum Papæ . Ne credas fine Jesuitarum confilio , & Generalis juffu Librum emiffum, ficut nec aliud · quidquam vel fieri, vel factum effe ab ullo focio corum, nisi ab omnibus deliberatum . Hac occasione detinere te volo quadam narratiuncula, quam forte aliunde non audisti. Scis eos domum Constantinopoli jam erexisse. Ibi suetis artibus usi spe & præmio lucrati sunt Græcorum Patrisrcham , unde Jesuitæ ejus Cleri per eum nominabantur, unde tanta ira, & indignatio non Cleri modo, fed & populi, ut cum alia via non possent obviam ire , audierunt Bassa , a quo muneribus obtinuerunt , ut Patriarcha deponeretur. Ita decretum, Patriacha privatus est dignitate, & in ejus locum creatus Patriarcha Alexandrinus origine Cretensis, vir eruditus Latinis etiam Literis, qui in Gymnasio Patavino,

dum effet Juvenis , philophiæ , & bonis artibus dedit operam . Vir est paterni ritus maxime zelator . Sed ego non ausim dicere quicquam esse impervium Jesuitis. Nondum narratiunculæ finis. Modo magna cura , & sollicitudine agunt , ut obtineant a Turcis locum SS. Sepulchri Hierofolymitani, qui jam ab annis 200, & quod excurrit a Cordigeris regitur; obtinere conantur muneribus magnis, & promissione annue solutionis, neque Turcis ipsis contemnendæ: si impetraverint, tibi censendum relinquo, quot pecunia in Europa corrodentur illuc mittendæ; præterez quot Ravaillaci fient opportunitate specuum, antrorum, devotionum, revelationum, tu mihi dicas reliqua, quibus) subjectus est animus maria emensus Religionis gratia. Sed quid si alius fit finis magis in longum? ut Rex aliquis co mittatur ad bellum, ut vacuum regnum aliorum libidini maneat expositum, si quis sit nomine, atate, origine, & aliis qualitatibus Ludovico IX. fimilis, & pari educatione, & in eum talia moliri qui crediderit, non inverisimiliter conjicet sub hoc colore hujusmodi machinas latere . Scire aveo, quid de Libro Becani, ad quem nunc redeo, actum fuerit, quod potius a Senatu, quam a Sorbona factum velim, nam ab eo Collegio ob factiones nihil boni spero . In eo funt procul dubio magni & maximi viri , inter quos pralucet Richerius . Sed non ita bene cum rebus humanis ut pars melior major fit. Utinam non augeatur Jesuitarum factio, ut ego sicut abomi-

mor, ita futurum timeo. D. Gillot plurima un falutem meo nomine dicas rogo, eique partem. Jefuiticorum conatuum des, vos ambos, & reliquos amicos fummo animo valere opto, quibus obfequi, & inservire desidero.

Die 15. Januarii 1612.

Ceterum, Excell. Domine, Gallicana eonflantia mihi maxime perspecta est, neque dubito quin omnia adversa magna animi fortitudine superaturi sitis; licet autoris excessus me
coegerit in aliis meis adhortari ad animi obdurationem; quod ut a benevolentia profectum
excuses oro. Hoc jam est tertium exemplum
Decreti Decemvirum in Jesuitas ad te missum.
Primum codem mense Junio, quo emanavit;
idque cum illis literis deperdit um certum est.
Secundum mis, sed incertus an perventurum
issum ante 19. Decembris, quod si ante harum
seceptionem tibi non redditum suit alias meas
cum eo periisse procul dubio erit. Deum rogo,
ut issum propistum iter concedat. Iterum vale.

## EPISTOLA XLIX.

#### AD EUMDEM.

R Edditæ mihi fuerunt literæ tuæ 8. Februarii cum excerptis ex Azorio & Gretzero,

ro, ac cum censura Romana Becani; ejus cens suræ huc usque apud nos nulla notitia. Mihi maxime mirum, quod die 3. Januarii ea de caussa Cardinales congregati fuerint, qui inter Nativitatem & Epiphaniam Domini ab omnibus actis hujusmodi ceffant . Non possum divinare quam ob causam Jesuitæ censuram Sorbonæ extimuerint, & maluerint libellum Romæ damnari : utinam imprimendus non sit pettilentior damnato! Jo: Azorii tomos tres si damnari permittent, aut censura notari, cum manifesta fiet, cur Becanum tam obnixe defenderit. Gretzeri audaciam, & impudentiam miror: quid boni exspectandum est ab his, qui bene-factoribus detrahunt? Sed arbitri rerum esse volunt, & omnibus imperare. Rumor est ab eis, nescio quid recens tentatum in vitam. Regis Angli; nondum id plene constat; & Romæ ferunt hæc non Pontifici probari . Quod tamen ab omnibus non creditur . Multa ab Hispanis petita fuere ad collationem Beneficiorum spectantia tam in Regno Neapolitano. quam in Hispania, verum adhuc de propositis. deliberatur, & Hispani de more non urgent, namque interim multa obtinent , dum Curis timet aliquid negare, ne postulata urgeant . Tandem omnibus observatis Hispania sub hoc Rege non tantum defert Romana Curia, quantum fub Patre. De pace facta inter Turcam & Persam verum audisti; non tamen maritimum bellum a Turcis paratur, neque Classem adornants nisi ut omnibus annis solent, que non satis effet

effet ut aliquid in mari aggrediantur ; verum maximum bellum terreftre parant , & ut farna est adversus Dacos, qui nunc Transilvani , & Valachi. & Moldavi . Hi olim fub propriis Dominis aut Regulis, tantum tributis Turcam venerantes. Hi elaplis annis obsequium exuerunt; idcirco Turca nunc putatur redacturus Regiones illas in Provincias, subjecturusque eas ministris suis, quos Saniacos vocant; quod si eveniat, ut ego abominor , maximum erit rei Turcice incrementum, & imminebit nedum Hungariz, sed Poloniz aliquid etiam mali. Jam Princeps iple prima die Januarii Constantinopoli discessit profecturus continuo itinere Adrianopolim terminum occidentalem Thracia. Fertur profecturus ultra, fed certum est militem undique concurrerre, & in armis fore, antequam in Germania de auxiliis Cæfari fubministrandis deliberetur. Petit Cæsar a Pontifice pecuniarum auxilium, fed neque Pontifex contribuere potest ob indigentiam, neque vult quod non ea de caussa expendendum . putat. Audisse te arbitror quid egerint Ministri Ducis Sabaudie contra excommunicationem a Nuncio Pontificio in Præsidem Galeanum comminatam cum executione. Quid Romani contra agere decrewerint, nondum scitur; sed illud tantum, quod actum a Ministris Ducis ferre neque possunt, neque volunt : tandem abstinendum illis erit a Censuris, nam per eas nullibi proficiunt . Licet putem isthuc exemplum perlatum ejus Decreti. & a te visum fuiffe, mittere tamen volui, ut

If forte ad te nondum pervenerit, videas quam acriter ab eis actum. Præterea, Excell. Domine, de Censura, & excerptis ad me miss maximas habeo gratias; teque rogo, ut mei semper memor sis, meque mandatis tuis honores. Ego Deum precor, ut te intolumem diutissime servet. Vale.

12. Martii 1613.

## EPISTOLA L.

## AD EUMDEM.

CUmma animi voluptate literas tuas recepi 7. Februarii datas, & summopere gaudeo a vobis fignum libertatis sublatum : quod enim tu paullo acrius effectum ais, ego affentiri non poffum : libertas remisse defensa majorem servitutem parit ; & illud semper Livii præ oculis habendum, media confilia perniciosa este, quæ neque inimicos tollunt, neque amicos parant : quod utinam a nostris, ut non ignoratur, ita observaretur . Sed multa sunt quæ prohibeant a Nemo ignorat e rebus publicis fore, si principibus temporalis potestas , & si Episcopis sua spiritualis restitueretur : verum unde incipiendum omnibus ignotum eft . Philippus II. Rex Hifpaniarum inter arcana Dominationis habebat defensionem Pontificiæ potestatis ; que licet gra-

vis & fibi , & ejus regnis effet , utilitatem tamen trahebat valde præponderantem damnis, cum ejus ministerio Principes omnes seditionibus intestinis occuparet. Hic Rex, vel qui Regnum gubernat exorbitantem potestatem probare non videtur, & in Hispania imminuere coepit; idque tentatum & in Neapolitano regno; verum post Germanicos motus destitere, cum Hispania Pontifice & Jesuitis indigeat , ut magnitudinem Austriacæ Domus in imperio servet . Italiæ Principes, qui omnes pacem amant, coguntur tempori servire, & quantum possunt frui præsentibus . Papa non contemnendam partem regionis in Italia possidet, & præterea trienti cujuscum-que principatus dominatur. Ecclesiastici enim Itali magis Pontificatui addicti funt, quam Galli, cum ab eo folo Beneficia recipiant, & quod plus æstimant, ab eo majora exspectent. Illud proverbium hic quadrat , Lupum auribus tenere: æquæ periculosum est dominantibus in Italia subesse Pontifici, ac jugum excutere. Sed de his opportuniore loco . In summa exspectatione fum videndi ejus Senatus Consulti, quid pronuntiatum fuit contra factiofos, qui in libellum de potestate Ecclesiastica & politica in-furrexerunt, si libellus ille publica auctoritate defendatur , ut jam coeptum effe video , erunt in Gallia jacta semina, unde ingens seges possit isthic oriri, & ad nos etiam transferri. Orationem Advocati Universitatis legi , & perlegi , quam ut elegantem & folidam admiratus sum : ego authorem observe & veneror , qui in re anci-

piti tanta cum libertate pro veritate pugnavit. În ea duo funt, quæ, ut mihi nova, ita explicata habere summopere exopto. Unum est de Carolo Ridicono Jacobita Gandavensi, contra quem dixit pronuntiatum fuisse a Senatu mense Aprilis 1599. nihil ea de re neque de viri nomine quicquam audivi; rem mihi gratissimam efficies fi brevem historiam narraveris : & Senatus Confulti tenorem fubdideris . Alterum , quod Advocatus Universitatis meminit colloquii cujusdam habiti in Tullensi Civitate ubi Jesuitarum dogmatibus, seu maximis novum robur additum; de ea re nihil ad nos allatum fuit : scire velim personas, & acta colloquii. Exspecto etiam summo animi desiderio D. Servini Orationem, quam divino ita uberem fuisse rationibus juris, ut hæc cumulata desumserit ex facto. Non possum omittere, quin importunitatem meam excuses, quæ numquam petere deliftit, & veniam rogem curiolitatis. Deum precor, Vir Excellentissime, ut omnia cœpta tua fortunet, & te diu incolumem servet, ut ejus Divinam Majestatem paribus votis ambo venerari possimus. D Gillot meo nomine falutem plurimam dicas precor . Vale.

## Martii die 15. 1613.

Cum has scripsissem redditz mihi suerunt literz 15. Februarii datz, ex quibus, & ex aliis ad D. Molinum scriptis didici sollicitudinem; qua pro rerum carum statu tacus suisti; quo nomine

maximas tibi gratias debeo, & quas possum ago; fed cum ea de re tibi jam omnia aperuerim, nihil est, quod addam . Ex iisdem literis ad D. Molinum vidi illum ad te scriptiungulam quamdam meam de Immunitate Clericorum scripsiffe & subpuduit, neque enim scriptum erat, ut vulgaretur , sed tantum ut quidam ex nostris informarentur, quos repente erudire oportebat, & superstitione liberare, ne ea moti aliquid statuisfent, quod non e Republ. foret . Plura & potiora fubricui, ne folidiori doctrina debilia ingenia gravarentur; neque a battologia abstinui, ut mores nostros iequerer in loquendo : negare non possum ægre tutitie, quod Moinus, dicam, inconsulte egiderit, quod apud nostros tantum retinendum erat, verum acta retractari non possunt, te tantum rogo, ne me ex ea scriptiuncula dijudices, quam nihilum existimo . Si contra Libellum de Ecclesiastica & politica potestate turba excitatæ non fuissent , jacuisset fortasse a paucis lectus , & a paucissimis dijudicatus; profuerit excitatum bellum, & quia res diligentius examinabitur, & quia Syndicus, & alii Sorbonista cogentur propria defendere : jacet inculta doctrina, licet optima, fine contradictione, viget ubi oppositionibus impetitur, & fulcitur defensionibus . Modo in tuto fit Syndici vita, & libertas, & a Senatu defendatur , omnia in melius ceffura spero ; & ut dicam ingenue, licet id ageretur, quod in caussa libri Bellarminici actum fuit, id tamen libentius probaverim , quam si nihil agatur. E re veritatis elt , ut vindiciæ aliquæ

secundum libertatem petantur, & boni viri e fommo excitentur, & profesfores literarii potius in partes dividantur, quam segniter, & inconsulte sequantur Jesuitas; contra quos & nobis olim pugnandum fuit; quod dixerint Pontificem successorem Christi, id quod semper, & ferio repetent, ut caput suum visibile necessarium probent, quo Ecclesia non indigeret, si Christus eo munere fungi posset : profecto eo pervenerunt, ut nihil addi possit . Jam enim ex corum Societate quidam Paulus Comitolus Perufinus librum feriplit, cui titulum fecit, Responsa moralia, ubi defendit credendum esse tamquam articulum Fidei Catholica & Divina, fingulos Pontifices, qui per tempora Ecclesiam rexerunt, fuisse veros ac legitimos, & eadem fide credendum eum, qui modo regit, talem effe, & eadem pariter fide credendum illum effe Baptizatum, esse Orthodoxum, & esse marem, & id omne, fine quo potestas Pontificia consistere nequit, idque probat duabus potiffimum rationibus, una quia si quis illum diceret non esse verum Papam, ipse traderetur ut hæreticus, ergo id credere est fidei Catholicæ articulus . Altera vero ratio, quia nemo martyr est, nisi ob fidem Catholicam moriatur, sed in Anglia multi interfecti funt, quod dixerint Gregorium XIII. Ecclesiz verum caput , id ergo afferere ett fidei Catholicæ articulus . Hæc omnia ad longum , rille lib. 1. 9. 99. ejus tibri . Quid ultra ab illis exspectas? Jam enim multos plures fidei articulos habentus de foto Papa, quam

de cun ctis Redemptionis nostræ misteriis . Trecen fem narrationem legi cum indignatione, quod gens illa omnibue tam petulanter illudat, & adversus hanc Rempublicam recens quædam machinati fuere, quibus spero obviam brevi itum iri, & tam cito ; ut per sequentem Tabellarium te facturus fim certiorem & de corum artibus, & de remediis. que omnia & aliis exemplo non contemnendo futura confido . Ego appendicem literarum iplis prolixiorem addidisse video; excuses rogo, & me , ut foles , diligas . Vale ; & fi a Senatu isto quicquam decretum fuerit de libello Syndici, ad me mittas precor. Iterum Vale.

Si inter PrincipemCondaum & Cardinal em Perronium pro Libro Syndici quicquam acri um verborum jactum fuit, ibi res non fiftet : & fi Principis ingenium ejus doctrine capax eft, licet aliis monstrantibus aliquid boni non Franciz modo, sed & Italiz ominor: quicquid inter eos accidit, tempus elucidaverit. Quare rogo, ut ad me scribas, si id verum suisse confir-

matur, & fi quid etiem ultra narratur.

# EPISTOLA LI.

## AD EUMDEM.

Aximas gratias ago ob missam ad me collectionem actorum de Libro Becani, ego omnia movi, ut censuram ejus Libri Rome

haberem ; id affequi non potui, cum tamen non soleant hujutmodi in arcanis haberi. Genus illud dicendi, in quo nonnulla falfa, temeraria, scandalosa, & seditiosa respective continentur, u. sitatum est Romæ; & adverbium respective ideo adjungitur, ut non eadem effe fignificentur, qua falfa, temeraria, scandalofa, & seditiosa appellantur . Quare mirum quod judicium falfi, & feditionis effe fori Ecclesiafici affirmetur . Cete. rum forte XI. quæ ex Libro ifthic funt excerpta, non funt inter ea, quæ Romæ notata fuerunt, fed forte alia observavit collector vester. Adverbium respective Gallorum respectu additum, & forte rem acu tetigit, licet pon meminerim in ea fignificatione usurpatam cam vocem a Romanis vidiffe. Sed dum lego censuram, & excerpta ex bonis literis Generalis non possum divinare, an Emendationis formula confecta fit, vel conficienda: quod si confecta, cur non est in Galliam miffa, ut omnis querela coffaret ? tandem in eam sententiam descendo, ut putem nihil ferio agi . Verum quod Capitulum , & Universitas Tolose tam amatos, & ut sic dixerim adoratos Jesuitas ferre non potuerit, nihil mirum ; illi omnium dominare volunt , neque amicis parcunt, dum eo perductos volunt. ut reluctari non possint . Tecum sentio publice interesse, ut ab omnibus cognoscantur, sed cognoscendos puto, cum primum huic Generali succedetur. Mihi enim certo a scientibus affirmatur eum omnia agere, & moliri, ut tantum paucis quibusdam magnis ausis omnes in-Q.3

cumbant, & ne illis impedimenta obiiciant a reliquis abstineant ., & tamen tantus rerum arbitrer non potest illos in officio continere. Que magna animo volvant extra Italiam . Tu bene nosti; in Italia duo funt, alterum imminet Roma, alterum Venetiis; verum hominum confilia plerumque vana, & noxia. Mihi maxime gratum erit ea habere, quæ a Clero & Univerlitate Tolofæ adversus eos fcribentur five impressa, five manuscripta, quoniam hæc & hujufmodi fciri a nostris maxime expedit; & fi quid aliud in Richerii negotio agetur, scire percupio. Deum precor, ut te incolumem fervet . Vale .

Die 26. Martii 1613.

# EPISTOLA LII.

#### AD EUMDEM.

L Iteras tuas 3. April. recepi cum scripto Tolosano, quo nomine tibi maximas gratias ago . Jesuitarum petulantiam non posium fatis admirari, qui Civitatem universam occupare volunt . Wereor, ne Capitulum ex sententia discedat, nam cum video ut nonnullos vel deceperint, vel lucrati fuerint, aliis quoque id eventurum suspicor. Commentarium ad Synodelem responsionem ab eo, quem optime nosti, recepi; perlegi avidius, & in co fruges & semina sanæ doctrinæ observavi . Si auctor fe in lucem dederit, ea occasione aliquid etiam

additurum spero . Sed quis se continere possit, dum videt Jesuitas fictis nominibus plura emittere, & eo prætextu, quod libelli auctorem non præferunt, eos pro damnatis velint? Erit e re publica, si propositiones ejus Commentarii in disputationem trahentur, nam eo magis confirmabuntur, & alias habendi occasio præstabitur; fed in tua fententia fum, Nuncium id non permiffurum . Numquam voluerunt Romæ aperire, quod in quovis Libello damnarent, fed tantum pro imperio agere, ut omnes eorum Cenfuræ stent , & nihil ultra quærant . Si auctor Commentarii aliquid addiderit, id videre gratissimum erit. Putaveram ad vos pervenisse exemplaria eorum , quæ Augustæ Taurinorum gesta funt in Caussa Astenti; & tamen exemplar ad Amieum isthuc miss, quod tibi non communicatum miror. Nunc mitto exemplar monitorii, quod numquam impressum scito, verum ejus exemplaria manuscripta affixa publice. Huie additur, quod Consultum, & Decretum a Ministris Ducis Civitate Astesana petent; ea omnia impressa, & publicata fuere, exemplarque i poressum magna opera expilcatus fum , nam multi in gratians Curiæ laboraverunt , ut emerentur , & occultarentur , & qui habent , in thefauris reponunt ; in exemplari, quod ad te mitto, ex impresso desumpto omnia fideliter habentur; monitorium vero e manuscripto, quod e Cancellaria Nuncii exiit , desumptum est . In eo videbis , ut modo Cameræ Apostolicæ omnes Ecclesiarum res ascribant, & non ut olim Christo, vel San-

Ais tutelaribus: eo res procedet, ut unius o-

Molinus neque ægrotavit, neque e Civitate discessit : ille non din est, ad te scripsit, & reliquum cujusdam Libelli misit, quæ a te accepta nunc putat . Ut ad Astense negotium redeam, actum inter Papam, & Ducem de controversia componenda, & promisit Dux misfurum se Legatum Romam ea de re nec dum tamen quicquam executus fuit . Modo bellum movit contra Ducem Mantuz in Montis Ferrari regione, & quædam cepit loca; qua in re cum adversos habeat Principes Italos omnes, & Hilpanum, cessurum arbitror, vereorque , ne ea de causa etiam in negotio Astensi animos demittat : quod nolim : quicquid tandem fuerit ad te perferibam . D. Gillot ex animo salvere jubeo, cui etiam hæc exemplaria ; si ita tibi libitum fuerit , communicari cupio : præterea , Excell. Dom. Deum rogo , ut cœpta vestra omnia fortunet, & te diu incolumem fervet . Vale .

Die 7. Maii 1613.

## EPISTOLA LIII.

#### AD EUMDEM.

R Edditæ mihi fuerunt literæ tuæ 13. Maíi, quo tempore ob bellum, vel belli fimulacrum in Pedemontana regione ceptum.

Taurino discessit is , per quem inter nos lite-Tæ commeabant : quam ob rem ad eas non rescripsi, & invitus decrevi a scribendo supersedere, donec alia via tuta aperiretur. Nunc alias tuas VI. Junii accepi , gratias pro utrifque maximas ago. Documenta, que ad me mississe in his postremis memoras, omnia recepi, & carissima habeo. Quod vero scribis, D. Gillot ad me mififfe acta inter Philippum Pulchrum & Bonifacium VIII, scito me nihil tale recepisse. Perdita doleo, nam titulus oftendit pleraque scitu digna in eo contineri . Post D. Gillot Literas 12. Januarii nullas recepi. Hæc oro te , ut illi Domino fignifices , eique me omni affectu commendes. Cum isthic refertur Librum aliquem Romæ cenfura notatum, scias velim, significari, illum esse adfcriptum in Catalogo Librorum vetitæ lectionis : idque Libris Wildringtonis, Richerii, & Vigorii evenisse ; nam propriam cujusque libri censuram non emittunt, nist approbationis potius, quam damnationis gratia, ut in Becanum fuere. Liber quilibet ei Catalogo ininsertus pro damnato in tota Italia habetur . præterquam in Venetorum dominio, ubi post annum 1595. fine confensu Principis nullus liber pro damnato censeri potest. Schulckelnii Geldrensis liber, quem memoras, non est hic visus, neque ego miror, a Coloniensi inquifitore probatam pestilentem ejus doctrinam , cum videam in ea Civitate imprimi quicquid Rome non audent . Math. etiam Tortus ibi

primum impressus fuit ; quotidie , ut video , homines hi progrediuntur ad pejora, fed, ut tu prudentissime ais, magis nocent personati, quam aperta facie . Ego eum Librum ad me deferri e Germania statim justi, quem arbitror a Jesuitis studiose in Italiam emissum, ne ab his, qui Bellarminum familiariter noverunt , technæ aperiantur. Mirum ut quotidie novas artes, nova fophismata, nova machinamenta inveniant, quibus aditus ad libertatem præcludatur. Iterum sententiam tuam probo, detrahenda illis est persona, ne hypocritæ noceant; quod si id fieret, non modo ubi de potestate in Principes agitur, verum præterea in aperto dedu. ceretur corant orbe flagitiosa nundinatio , forte nullus relinqueretur artibus locus; fi Sorbonæ Collegium integritatem suam servaverit, erit voluti perfugii locus; quod si, ut conantur, illud in suam potestatem redegerint , nihil video relictum, quod non illorum libidini expositum sit; nam privatos nihili astimant, quos maledictis vincere, aut terrere sperant. Sed de his plura cum ut spero, literarum liberum commercium inter nos prope diem instaurabitur, has namque in incertum mitto . Interim rogo, ut sim in memoria tui , & D. mei Gillotii, quos publico bono valere opto, & quorum confilia & conatus Divino favori femper commendo.

25. Julii 1613.

M D

# ISAACUMCASAUBONUM

EX COD. COLBERTINO 2832.

## EPISTOLA I.

Agno meo mœrore Polybii ezemplar a te dono missum periit, non
quia laboris tui fructu privatus
sum, aliud enim habeo, quo utor; sed quoniam munere tuo mihi jucunstismo careo. Verum enim non res
ipsa, sed animi affectus attendendus sit, satis
habeo, quod me eo honore dignatus sueris,
ut putaveris tuo savore non indignum. Detestandum facinus in optimum Principem Regem vestrum uno ictu cœptum, & perfectum
abominantur omnes, præter eos, quorum ars
est Principum cædes; quos impensius odisse
mihi numquam satis est. Quod ad reliqua attinet, video te ex amicitia potius, quam ex

veritate de me judicasse; nam ego non is sum; quem tuto de tanta re consulueris, præsertim quæstionem non epistolicam per epistolam interrogatus. Cum vero nihil tibi negare audeam, quod justisti, præstare conabor; tu conatum ipsum pro perfecto opere accipias rogo. Illud præfatus, Christum pro Ecclesia se ipsum tradidisfe, ut illam redderet immaculatam, non in hoc fæculo, fed in futuro; dum in hoc graditur, eo tendit, quo perveniri a mortalibus non potest . Tu mihi videris Ecclesiam optare omni macula carentem; illam, nisi Cœlum fuspexeris, demonstrare non potero. Hic optima est illa, que minimis corruptelis urgetur . Fidei fundamento jacto, surgere structura igne examinandas, & plerumque comburendas, D. Paulus monuit . Mentior, si horum seculorum Ecclesiis Corinthiaca incorruptior fuerit, quam Paulus fundavit, quam educavit, quam fan-Ctam dixit . Ubi mortales degunt , facilius , quod reprehendas, quam quod laudes, inveneris. Undique perfectum id est, ad quod aspi-ramus. Duo passim fiunt, quorum rationem non fatis perspicio: Illud primum, quod ad Patres confugitur ab iis , qui interim sciunt , illorum aliquos sepissime rhethoricatos, ac propterea præjudicatis sui sæculi opinionibus nimium detulisse, conatosque, ut ad Fidem Ethnicos inducerent, prifcis vocabulis res pror-fus alias indigitare. Quibus ex caussis neque quis facile eorum sensum e verbis eruerit, &c ad proprium quisque facillime eos traxerit .

. 25

Mit-

Mitto, quod in nulla controversia sententiam ejus plane expiscaberis, qui ante eam natam ex subjecta materia aliquid scripserit. Hi, qui putant montes vel excelsos Cœlum tangere, Italico proverbio monentur, più su sta monna Luna. Illud vero alterum , quod veluti novæ Marthæ follicitamur in pluribus, & levioribus, interim uno necessario neglecto. Ut quid ornamentum domus, ut quid alia igni obnoxia attendimus? Fundamentum tentandum est : dum illud constet , reliqua eant , ut volent , igne probanda . Hæc, ne officio deesse videar, ingenue dixi, neque plura, fi tecum loquerer, dicere possem; sed imposterum memineris, ne me tanti æstimes , quem cum ad lancem examinaveris, momentulum invenies, ut inventurus certus fum , cum hac incondita legeris. Deum precor, ut confiliis tuis suo favore adsit, illaque in gloriam tuam dirigat, tibique bona cuncta, & præsentia, & futura largiatur, milique donet, ut tibi non inutilis fervus fim . Vale . .

Venetiis 22. Junii 1610.

## EPISTOLA II. (\*)

#### AD EUMDEM.

CAne magno gaudio affectus fum, cum jam ano num te in Angliam transmigraffe audivi . Timebam tibi, si Italum aërem inspirasses, ut con-Ritueras . Sæpe in animum induxi meum . ut studia tua aliquibus literis interturbarem ; unde semper distuli, majorem opportunitatem exspe-Etaturus. Nunc id facere cogor, ut pro tuis literis pridie Kalendas Majas datis gratias agam. Et ne putes nos incuriolos esse corum, quæ isthic scribuntur : Epistolas tuas ad Frontonem., & Perronium legi , & apud me habeo. Hujus postremæ exemplar a te missum mihi carius erit, ut a te profectum, & manu tua subscriptum. Profuerit libellus ille multis bonis viris, qui inviti errant; nam vir, ad quem scriptisti, licet multis nominibus notus, nullum ex eo fructum percipiet, cum voluntas suaderi non poffit .

Quod in Baronium scribere paras, gaudeo, & pergere hortor , licet illum Antagonistam

di-

<sup>(\*)</sup> Estratta dal Libro intit. Haaci Casaub. Fpistole, incertis ad easdem respons. &c. Roterod. Typis Erittsch., & Rohin. Curante Janion, ab Atmelov, in the pag. 471. num. 811.

dignum te non putem. Sæpe ipse mecum animo volutavi, quid caussa esset, cur in magna existimatione apud plerosque sit absque ullo fuo merito, ne dicam absque ulla culpa, cum, quid in tain magno Opere laudandum, foret, videre nequirem . Nulla pars eft , quæ confu tari non possit solo adminiculo corum , que ab codem proferuntur. Nullus est magni vel parvi nominis Historicus, quem non sæpe commendet, & fæpius confutet. Mitto adulterina. & detorta testimonia, prolixitatem maxime fastidiosam; & judicia perversa, ac insulsa, que nemo in historia ferre potest . Pedagogiam in Lectores petulanter exercet , quos fingulis passibus intempestive sistere jubet . Divinæ Providentiæ confilia in bonis distribuendis & malis infligendis ad folius Papatus rationes adstringit. Reliquum video fortunam bonam illi favorem conciliasse, qua adhuc illum sequitur, cum Tu illius scripta impugnare constituis; nam magni Æneæ dextra cadet . Cedet tamen in publicam utilitatem opus tuum procul dubio. Verum quod illum fraudis & doli mali convincere paras, vereor an probaturus fis iis, qui morum hominis gnari fuerint . Vellem potius levitatis, & temeritatis acculares . Ego illum Romæ novi , antequam honoribus manum daret, & prurigine scribendi tentaretur, cum folius animi tranquillitati, & puritati conscientiæ daret operam . Nullas habebat opiniones proprias, sed eas e conversantibus fine delectu fumebat , quas tamen quali -

#### 256 PAULI SARPII EPISTOLA

proprias, & bene perspectas pertinaciter desentedat, donec alias justus potius suistet, quamedoctus. Si multi prudentes, & cordati, fatali poculo ebibito, spiritu vertiginis circumacti sunt, minimmirum, e si miser unicus purpureis laqueis commune malum essugere non potuit. A dolo malo absuiste crediderim, a levitate, & securitate minime. Hac., ut ad Amicum, liberius, & ultra epislosii modum stripsi. Tu veniam dabis.

Quod fapientissimi Regis benevolentia fruaris, tibi gratulor ex animo. In eo, rarum, 
cumulatz funt virtutes Principis, & Viri. 
Regum idea est, ad quam forte anteactis szculis nemo formatus suit. Si ego ejus protetione dignus essem, nihil mihi deesse poteris, quam tanto Principi mea studia commenris, quam tanto Principi mea studia commendare. Deum veneror, ut illi, & soboli vitam
incolumem, & diuturnam donet, & tibi savores illius adaugeat. Vale, & me tuum cultosem eadem benevolentia prosequere.

Venetiis 8. Junii 1612.

# LETTERE

ITALIANE

DI

# PAOLO SARPI

A SUA ECCELLENZA

FRANCESCO PRIULIK.R

Ambasciatore alla Maesta' Cesarea a praca:

#### LETTERA I.

ILLUSTRISS. ED ECCELL, SIG. COLEND,

di esprimere quante grazie debbo a V. F. per la memoria, che tiene di me di me

non tanto perchè così sii ordinario, quanto anche per più speciali ragioni, che passano al prefente; ma a Lei, che con altri Carichi ha fuperate difficoltà insuperabili, spero dover riuscire coteste minori, che agli altri . Il Gentiluomo di Germania mio Amico ha visitato più volte l'Illustrissimo Contarini Straordinario per Inghilterra, che forse pensa fore il viaggio per quella Regione, e l'ha soddisfatto molto d'istruzioni. Le dispiace molto, che V. E. non abbia trovato il Principe di Anhalt; egli se ne sta aspettando opportunità di far qualche buona opera, e crede, che in breve possi venir occafione. L'ho pregato dirmi all'occorrenze qualche cola, che possi servire a V. E.: mi promette, che ricevute le lettere dal suddetto, mi comunicherà la sentenza fatta dal Consiglio di Dieci contra l' Abbate Marcantonio Cornaro ( che non le riferisco, credendo, che da altra parte ne farà appieno avvisata ) mi rende qualche sollecitudine, che non, ecciti qualche controversia con la Corte di Roma, sii nondime-no qual si voglia, sarà approvazione delle ragioni pubbliche, dosì le tateranno, come fe, opponendoli , converrà poi acquietarli . Le darò due nuove da Roma, e certe . Il fratello di quell' Antonio Sejerli, ch'era qui, è stato ricevuto a Roma per Ambasciadore del Persiano, ed entrò col Turbante, ma in cima di quello un Crifto d'oro ; ha impetrato dal Papa una benedizione di Corone, e Medaglie la più ampla, che mai fia stata concessa con una particolare d'Indulgenza Plenaria a chi pregherà Dio per la conservazione del Re di Persia: da che si vede quanto Sua Santità sia dissimile da qualche Pontefice paffato, che hanno data Indulgen-' za a chi offendeva Principi Cristiani loro poco benevoli . Il figlio del Marchese N. N. Vice Re di Sicilia preso, e fatto Turco, come V. E. avrà saputo, era Prete, ed aveva alcuni buoni Beneficj. La Santità Sua ha concesso, che il titolo di quelli gli resti ancora in Capo, e per la fua Apostasia non vachino, ma bene sii privato delli Frutti, li quali restino al Marchese Padre, facendo due grazie singolari, una, che un Apostata rinnegato possi aver titolo di Beneficio Ecclesiastico, l'altra che un Miritato sii Padrone delli Frutti . Molte cose si dicono intorno al negozio di Cleves, che cottì si Yapranno più certe, che qui. Solo ho per certo, che alla Corte di Francia fossero tre Ambasciadori, uno dell' Elettor di Brandeburgo, l'altro del Palatino di Neuburg, e il terzo degli Stati di Cleves, che negoziano tutti insieme, e sono molto ben veduti, e trattati . A 22. Settembre parti d' Amsterdam il Genero del Bernevold destinato da quegli Stati per Ambasciatore a questa Repubblica, così egli avvisa un suo Amico, ch'è qui, e mi ha comunicata la lettera. Fara la via di Francia, ma a cammino presto. Io piglierò per ordinario di scrivere ogni settimana a V. E. quelle cose, che credero non esferle scritte da altri, Se le riuscirò molesto, la pregherò incolparne la ficurtà, che ella mi pre-R 2

sta. Per ora finisco, pregando Dio, che doni a V. E. prosperità presente, e perpetua.

Venezia 16. Ottobre 1609.

# LETTERA II. ALLO STESSO.

Ovendo jo aver rispetto di non riuscire todiofo a V. E. con usare le umili parole di loggezione, che debbo , le tralascierò , così in questa, come nell'altre mie seguenti. Per la paffata qual inviai a dirittura per il Corriero non effendo in Venezia l'Illustrissimi di Casa sua, le diedi qualche avviso particolare nel caso dell'Abbate Cornaro; ora le dirò di più . che è arrivato a notizia della Santità del Pontefice il Proclama, al che non ha detto altro . salvo che: il Caso è gravissimo, e crediamo, che quei Signori si valeranno de Privilegi, che hanno dalla Sede Apostolica con l'affistenza del Patriarca, Per la seguente Posta avremo quello, che farà stato detto della Sentenza. Ma frattanto alcuni considerano quanto facilmente gli uomini perdono la memoria, quando loro torna utile. Al Pontefice allora quando nel 1605. nacque controversia sopra il giudicar Ecclesialtici , fu risposto per lettere del Senato fotto li 28. Marzo 1606. che la Repubblica ha ricevu-

to da Dio la potestà di giudicare i delinquenti nel suo Stato di qualsivoglia condizione, e contra gli Ecclesiastici Rei di delitti enormi l'ha esercitata sempre senza interruzione, con l'approvazione de' suoi Precessori , li cui Brevi restano. La Corte non può sentir questo, che i Principi possano punir Clerici, se non per concessione del Papa; il che oltre l'essere falso, non può essere di maggiore pregiudizio all'autorità temporale, perchè come non sii da Dio, ma dal Papa, egli la vorrà dichiarare, limitare, restringere, e levare anco se gli parrà; il che anco il presente Pontefice ha tentato di fare, dicendo ne' suoi Monitorj : per l' abuso siete decaduti ec., ed anco nell'occasione presente si vede, che tentano intaccare qualche cosa, perchè (ecco) vorrebbero, che il Processo, e la Sentenza contra l'Abbate fosse fatta con l'assistenza, la quale non si dovrebbe aggiungere con tutto che i loro Brevi fossero del valore, che pretendono, perchè in quelli non ricercano, che il Vicario Patriarcale fii presente, se non all' esame del Reo; del rimanente agli altri atti del Processo, nè alla Sentenza non lo ricercano; ma qui effendo il Reo affente condannato, non è occorso atto di suo esame. Non possono a Roma trattenersi di non allargare per virtu di quei Brevi. Dando loro tutto quell'avvantaggio, che si può dare, non si conclude, se non che gli Avvogadori di Comun col Configlio di Quaranta, giudicando Ecclesiastici chiamino il Vicario Patriarcale all'esame del Reo; adesso vogliono estender questo al Consiglio de' Dieci , e a tutto il Processo. Questa diceria ho voluto scrivere per ogni buon rispetto, che ne sosse parlato da quello del Sig. Nuncio. Le voglio anco qui aggiungere, che un Prelato Veneziano ha fatto sapere al Papa tutti gli eccessi commeffi dall' Abate suddetto in sua vita, ed in particolare nella Città di Padova, dove ha viffuto con qualche libertà, il quale forse è nato da buon zelo di quel Prelato, ma viene interpretato, che sii fatto per diminuire anche la riputazione del fratello, e levarsi un Concorrente. Qui paffano voci di cofe affai grandi di Germania, le quali io scriverò a V. E. acciò ritrovando riscontri della verità possi usarle; che alcune fiate i lontani, come meno of ervati, penetrano, dove i vieini non possono. Si faranno le nozze del Duca di Wittemberg nel principio del mese suturo, dove interveniranno molti Principi in persona, e sotto quella copertella farà una dieta di altri Negozi, che di nozze . Si dice, che l'Arciduca Ferdinando perseveri costantemente nella risposta negativa data alli fuoi sudditi, e che essi perciò simo per aver ricorso a' Principi, e Città Collegate; Che il fratello dell' Elettor di Brandemburg partirà da Disseldorff, ed in luogo suo anderà il Marchefe di Anspach. Che il Figlio di Neoburg , qual fi trova là, abbia qualche intelligenza con i Ministri Imperiali. Che gli Stati dell' Arciduca, o Re Mattia trattino qualche cosa per tornar fotto l'Imperadore. Che la Controversia

tra Uffiti e Piccardi intorno l'Accademia fia accomodata, e che vi sia qualche Consiglio di armarli di nuovo in Boemia. Il freddo dell' inverno potrà agghiacciar, e forse anche mortisicar affai di quelli disegni, ovvero per antiperistafi farli augumentar interiormente, e dar fuori con maggior veemenza a primo tempo, fecondo che piacerà alla divina Provvidenza, o compaffionar le nostre miserie, o punir i nostri peccati. Ma ritornando alle cofe d'Italia, sebbene il Pontefice non ha sentito male il Proclama, non possiamo confidare, che tendi allo stesso successo la sentenza, massime perchè nella Corte ron è la stessa moderazione, che in Sua Santità. Alli Prelati par cosa di molto lor dejezione, che un Prelato tale sia giudicato, e veggono, che con tal esempio si apre la via a levar loro qualche licenza; onde fremono, ed il loro lamento potrebbe tirar Sua Santità in altro parere di quello, che ha mostrato avere al primo udito della nuova. Quel che sarà, e che ragioni porteranno, avviserò V. E. per la seguente : Ora faccio fine pregando Dio, che la favorisca di tutte de sue grazie, e le bacio riverentemente le mani .

Venezia li 21. Ottobre 1609.

### LETTERA III.

#### ALLO STESSO.

Ogi otto giorni scrissi a V. E. prevenendo quello, che il giorno seguente doveva succedere nella persona di un Prete Marchiano condannato, per il quale successo se a Roma non fi farà motto (come credo) potremo dire, che le ragioni della Repubblica fono beh sigillate . Ma per ogni buon rispetto ho voluto dar conto del fatto a V.E. in questa Essendo il Mercordì deliberata la condanna del Prete, fu la mattina seguente avvisato il Patriarca, e ricera cato della degradazione; il quale prontamente rispose, che non avrebbe mancato : ma il Venerdi mattina tutto mutato per quelle ragioni, che ognuno può pensare somministrategli dai fuoi maggiori, mandò a dire, che non poteva far quell'uffizio indegno personalmente, ne aveva Suffraganeo da commetterlo, e trattò forse con più risoluta maniera di quello che conveniva. Quell'istesso giorno in Consiglio non mancava chi proponeva di comandare assolutamente, che lo facesse, ed altri, che consideravano quefo effere un legarsi per sempre ad aspettare la degradazione, che ben pensate le ragioni da una parte, e dall'altra, fu deliberato tener più conto de rifpetti futuri che di quello meritaffe un particolare contumace, e fu dato ordine,

che la condanna si eseguisse senz'altro. Non postono gli Ecclesiastici dolersi di ciò , perchè la degradazione è una pura cerimonia, che non fa cola alcuna di reale, atteso che secondo la dottrina della Chiesa Romana gli Ordini non si possono mai levare all'Ordinario, ne la degradazione leva altro, che la esecuzione, siccome anche la sospensione; e se un degradato si restituisce, non si riordinarebbe, ed il degradato ha la stessa potestà di consecrare, e far le altre confecrazioni, sebben pecca facendole; il che conclude, che la degradazione è cerimonia non necessaria. Si aggiunge per conferma, che vi sono più Decretali nel Corso Canonico, dove fi constituisce pena di morte senz' altra degradazione, che non s'avrebbe potuto fare, quando fosse cerimonia necessaria. L'uso appresso dello. Stato Ecclesiastico sigilla questa dottrina, perchè quotidianamente fanno morire Preti, e Frati, nè mai si tratta di degradazione; ed id quattro anni, che io sono stato in Roma, ne fono stati giustiziati più d'una dozzina, e due anco dell'istesso mio Ordine, il che dico per certificare, che parlo di propria scienza. Altre ragioni vi sono più proprie, ma che tengono del legale, che però non scrivo; ma se a Roma si diranno, avranno risposte, che senza dubbio convinceranno. Questo intorno le cose di Venezia. Viene nuova ( quale si tiene per certa ) che in Ispagna hanno fatto partito di un millione e 60000 ducati con Centurioni , Doria , Spinola , Catanei , ed Adorni a pagare,

\$5000 per tutto Dicembre, 15000 per li 10. Gennajo, 19000 per li 10. Febbrajo, e per li quattro meli primi incominciando da Gennajo 60000 al mele, per li cinque meli susseguenti 79000 per li tre mesi ultimi 95000 in Anverfa. E per l'Alemagna 250000 in Augusta, o in Praga dove meglio parerà alla Maestà Catto-lica; per li tre primi mesi dell'anno 40000 al mele, il resto in cinque mesi prossimi . Viene anco nuova ( ma questo non l'ho così certa ) che gli Ungari , e gli Stati d'Austria abbino fatto provvisione d'armi per 60000 lire di Francia. Scrive persona affai intendente di negozi, che quel Re ha accordato groffe somme a' Principi in pagamento di debiti, che ha con effi loro per le Genti, che menò già in Francia il Duca di due Ponti. Ma la partita del Principe di Condè con la Moglie rende molta maraviglia a tutti. E' cofa certa, che egli fii giunto prima in Anversa, e poi a Bruffelles. e cosa certo di grande confeguenza. So questo particolare, che i Padri Gesuiti esclamano contro di hi tolle, crucifige, non fo fe per adulare, o per odio, che portano al Padre, ed all' Avo. Li quali Gesaiti hanno ottenuto dal Pontefice un' Abbazia di Monache di 24000 Franchi di entrada appresso Bescers in Linguadocca, e che il Clero Francele si oppone, ma dubito invano, cost fono fortunati in quel Regno. Ho fatto tradurre, e letto con diligenza la Confessione Boenia, che già V. E. mi mandò, della quale le debbo dire, che è composta da persone mol-

to dotte, e molto prudenti, perchè tratta tutti gli Articoli in tal maniera, che i Luterani possono dire esfer secondo la loro dottrina, e li Calvinisti similmente secondo la loro, con parole, e fensi così bene accomodati, che nessuna parte può dire, che vi manchi niente della Dottrina fua, nè alcuna si può dolere, che l'altra fia avvantaggiata. Io confesso di non aver visto fcrittura così discreta, e prudente, e veggo, che codesti Dormiglioni vigilano però nell'importanza, per me li ammiro. Mi è stato molto caro d'intendere come abbino composto il lor Concistoro di ambe le parti per la Polizza, che V. E. manda, e concludo, che a governar il Mondo con quiete sii più necessaria una groffezza mediocre, che soverchia sottilità. Dalla lettera di Brandemburg mi par vedere gran rifpetto di parole verso l'Imperadore . ma non molto di fatti. La Germania va a via d'incantonarsi più tosto, che altro: le ragioni del Duca di Sassonia, che mi son fatte leggere, par che sieno promosse più per crescere il numero de' Pretendenti, che per altro, effendo affai rancide. Quanto all' andata de' Principi in Italia, fenza dubbio non faranno tutti in persona . ma se le istanze di Francia faranno, che ne faranno alcuni, fe però l'andata del Principe di Anhalt a quel Re, dove a quell'ora deve effere, non fa mutare qualche cofa. Si vanno stuzzican. do in molti luoghi però di Germania li Cattolici, e li Protestanti, e già vi è passata qualche azione fastidiofa tra il Vescovo di Bamberga, ed il Marchese di Anspach per un Prete messo dal Vescovo in una Terra, e scacciato dal Marchese. Ed il Vescovo ha fatto guardare da 500 armati la Gente dell'Elettor di Brandemburgh, che tornava dalle nozze. Sarà gran cosa se questi moti s'acquieteranno col negozio. Lo finirò qui pregando Dio, che doni ogni selicità a V. E. alla quale bacio riverentemente le mani.

Sebben questa cosa è affai lunga, e tediosa, non voglio tacer un altro particolare. Passa voc in Milano, che il Re mandi in quella Città il Re di Fez. Se questo è vero, non può effer altro, salvo che un voler levar le gelosie al Re di Marocco, adunque un volers implicar

altrove.

## LETTERA IV.

#### ALLO STESSO.

S'Eguendo la risoluzione presa di scrivere a V. E. per ogni Corriero, sebbene questa tertimana è assai sterile di nuove, conformaudosi gli uomini alla stagione, la quale è stata per quindici giorni così aspra, che molti inverni non sono arrivati a tanto, nondimeno lo creduto, che vi sii pur anche qualche cosa degna di esser sapura di cattolici per impedire, che gli Stati di

di Cleves non restino a' Principi Protestanti ; uno è il dissolvere la unione ed intelligenza tra Brandemburg e Neoburgh, favorendo, o mostrando di favorire il più debole, perilche far che il Co: di Wolfang Wilielmo Primogenito ascolti ancora proposte di farsi Cattolico; di queso già più di 40 giorni venne un tal avviso da Colonia, che fu filmato vano; ora si conferma da malte parti, e viene creduto da non , pochi, atteso che sebben sono della Casa Palatina, nondimeno tra l'Elettore e questi vi fono disgusti notabili; onde pare, che non potranno ftar lungamente nella fteffa lega, aggiunto che questo Palatino di Neoburg per lo passato è stato in buona intelligenza con la Casa d'Austria, e di Baviera, e facilmente può ritornare all'antiche amicizie, maffime che al detto Wolfang Wilielmo fra le promesse viene da. ta speranza di matrimonio con una di Baviera. Se quello avvifo avrà riscontro per il quale si possi fare probabile a V. E., sara degno che vi fii considerara dentro l'arte Gesuitica arta a trasmutar l'intrasmutabile. Ancora si tiene qui per fermo, che il Re Mattia restringa la libertà di Religione concessa in Austria solo ai Baroni, ed eicluda la Città, onde possi nascer nuova sollevazione. E' venuto anche qui un avviso di certo abbattimento tra i Polacchi e Moscoviti con morte di molti d'ambe le parti, e rotta de' Polacchi, ma costi si fapra più certamente. A Roma si aspetta il Cardinal di Clermont, al quale il Re ha fatto espresso precetto di non

passar per Fiorenza per disgusti, che la Maestà lua ha con quel Gran Duca, che non ha fervato i termini nel trattare in Francia, ed in altre Corti con i Ministri Francesi . Ho inteso per buona via, che paffa trattato tra'l Borghesi e Aldobrandino di Matrimonio nella persona del Figlio del Sig. Battifta, e' della forella del Cardinale San Cefarco, ambi non giunti all' età di consumare il matrimonio. Si discende al particolare della dote ; che debba efferci di 30000. Ducati ; par che vi fii anche questa difacoltà, perchè gli Aldobrandini vorrebbero fosse posta in Banchi per guadagnare a favore, ed augumento di effa dote. Se quelto Matrimonio feguirà, farà princípio di qualche cosa nuova, perchè essendo unite due fazioni principali, che comprendono più di due terzi, in loro starà far il Papa, ed essendo tra ambe le Famiglie Cardinali vecchi; uomini, e putti, per gradi potranno accomodar molto bene il Papato alle lo-ro persone: San Giorgio, Aldobrandino, Borghefe, San Cefareo. Ma tutte quefte cofe non essendovi, l'età di consumare il matrimonio so-no poco sondate. Avvisano da Roma, che l'Arciduca Ferdinando abbia ricevuto promeffa di ajuti dal Re di Spagna per opporfi, bifognando, a' moti de' faoi Sudditi, che dimandano libertà di Religione, e già gli abbia mandato 50000. Dacati, aggiungendo, che il Papa non gli manchera di favori, e foccorsi. Ma dell' Abbate Cornaro (contra la mia aspettazione) non hanno detto cofa alcuna, fe non che bifo-!

gna penfi di star nello Stato Ecclesiastico. Questia occorrenza sarà la pietra del tocco per esaminare qual si stato l'accordo fatto tra il Pontefice e la Repubblica, e qui ben si verifica, che Dio dal male cava bene. Io temo, che parò nojoso a V. E. scrivendole cose di tanto poca sustanza; spero nondimeno insieme, che ella aggràdirà, se non il servizio, almeno il desiderio di servire. E qui facendo fine le bacio riverentemente la mano.

Venezia 30. Ottobre 1609.

## LETTERA V.

## ALLO STESSO.

SE le mie lettere faranno grate a V. E. queflo nascerà senza dubbio dalla connivenza,
cu ella userà susiando le imperfezioni, e riguardando solo al desiderio, che io ho di servirla,
il quele per la sua intenzione supplirà gli altri
mancamenti. Da quella di V. E. de' 26. Ottobre veggo, che le mie prime sono capitate
sicure, sebbene le mandai alla Posta senzà altro
mezzo, per essere gl' Illustrissimi di Casa sua
riatti faori di Venezià. Non son mai stato con
l'animo/quieto, per timore, che le cose sue
cesse nel caso dell' Abbate non partorissoro di
sgusto, se non dopo venuto l'avviso, che sua
sua

Santità ha concesso alla Serenissima Repubblica le Decime con parole dimostrative di molta affezione; essendo da quelta azione afficurato, che il Pontefice non ha più penfiero di promovere difficoltà a quello Governo. La cola viene interpretata variamente, fecondo i vari giudizi: da alcuni, che quelto sii accidente ordinario a tutti i Pontefici, che nel principio del loro Papato non fenteno bene della Repubblica, e dipendono totalmente da altro Pontefice, e dopo imparato il governo coll'esperienza mutano in tutto il proposito. Da altri, che questo sii un tentare se la dolcezza può fargli guadagnare quello, che l'asprezza non ha potuto. Resta anche in dubbio, se questo si per confermare la Repubblica a rivedere le sue ragioni, poiche gli è riuscito così bene sino al presente, o pur farla rallentare per le dimostrazioni di affezione , che il tempo non può manifellare questi secreti, ma bene è certo, che l'Illustrissimo Moce, nigo avrà acquistato gran credito, poichè suhito dopo l'arrivo suo a Roma pare, che cesfaffe ogni tempefta, e la ferenità principiaffe, la quale si è ridorta a questa tranquillità. Un Gentiluomo faceto dice, che il Contarini ha scozzonato un Cavallo, che il Mocenigo ora paffeggia, Il Nuncio Apostolico al presente non tratta cofa di difgusto, sebben passano alcune, che altre volte egli avrebbe pigliate per li caspelli. Ma poiche cotefto non fi ammazza ( come V. E. scrive ) per le cose di costì, e queno prende lo stesso passo vado credendo effer deliberazione presa in Roma di voler lasciare pasfar le cole a dodeci la dozina. Di Roma non si ha cosa di momento, se non che il Pontesice, il quale aveva risoluto, che da nessuno fosse fatta riiposta al Libro dei Re d'Inghilterra, per non moltiplicar in iscritti, e questo forse saviamente, mutato penfiero, ha concesso, ovvero comandato al Cardinal Bellarmino, che scriverà, e presto avremo un Libro, se Dio voglia, che non si passi a repliche, e si accendi con poca paglia qualche gran fuoco. Del resto la Gazzetta dice una cofa, che sarebbe di stima, se fosse vera, la quale io non credo per non averne riscontri, e perchè non discende a particolari. Dice, che il Popolo di Carnia follevato per voler dal suo Principe libertà di Religione, abbiascacciati li Gesuiti, non dice però di qual Collegio, nè altro particolare. Da quello, che V. E. mi scrive intorno le varie professioni, che sono costì, e le concorrenze tra loro, sono entrato in qualche consusione, perchè mi era stato scritto, che tutte le sette sub utraque, che sono Huffiti , Confessionisti , e Picardi , erano convenuti in una stessa Confessione, la quale anche aveano fatto stampare, e chiamata Confessione Boema; la supplico chiarirmi questo punto; e se potesse aver copia dell' Editto, o concessione della Maestà Cesarea, l'avrei molto grata; ficcome anche faprei volentieri di queste tre Sette qual porzione di tutto il numero del Popolo Boemo ciascuna occupa. Intendo per via affai buona, che a' 21 del presente sarà un Convento di Principi Protestan-

ti in Halla di Suevia. Nel rimanente quanto alla Germania viene nuova, che i Principi Congiunti per le cose di Cleves abbiano passato il Reno per infestar Giuliers, e che dall' Arciduca Alberto fieno state licenziate qualche Cornette di Cavallaria, che immediate fieno paffate agli stipendi di Leopoldo, però si può credere, che in questa controversia si debba spandere più vino, che sangue. Di Ollanda si avvisa, che si accordano quelle poche reliquie di controversia tra l'Arciduca, e gli Stati sopra il Commercio, fino che i Zelandesi restino costanti, che non vadino navi in Anversa. Ma tra loro Stati non farà quella concordia in pace, che fu in guerra; già cominciano a contendere fopra le contribuzioni; principio non troppo buono nella nascenza d'uno Stato. Delle cose di Venezia ella farà avvisata da altri, le dirò questo solo, che già alcuni giorni nella Fortezza degli Orzi un certo fabricò un libello famoso contra il Governatore con qualche ingiuria anche al Provveditore, perlochè fu ordinata la fua cattura. Egli fi salvò nel Monastero de'Frati di S. Franceico Offervanti, di dove il Provveditor comandò, attefa l'atrocità del delitto 4 che fosse levato. Il Guardiano del luogo lo introdusse in Chiesa, ed appresso il Tabernacolo gli diede in mano il Santissimo Sacramento per licurarlo con quello; fu nondimeno per ordine del Magistrato ( non potendosi far altrimenti ) levatoli il Sacramento di mano per forza, pre-10. Il Guardiano feguì la Corte, che menava

il Prigione per il Castello, gridando ad alta voce, che il Provveditore era scomunicato, ed altre parole sediziose. In Consiglio di Dieci su
presa la retenzione del Frate, e menato qua
prigione, dove giunse jeri, non credo, che di
questo diranno altro a Roma. Sino al presente
il Nunzio non ha fatto motto alcuno, se non
lo facesse questa mattina, cosa che non credo.
Farò sine pregando Dio, che doni le sue grazie
a V. E. alla quale bacio le mani.

Venezia 6. Novembre 1609.

## LETTERĄ VI. `ALLOSTESSO.

To non vorrei, che V. E. si reputasse obbligata a rispondermi per ogni dispaccio, e percio in angustia di tempo, ovvero in occupazione maggiore prendesse incomodo, Siccome le lettere sue mi favoriscono infinitamente, così ricceverò l'istesso di crivere, il che sia detto per sempre. Da Roma per questo Corriero non viene cosa di momento; in fatti si vede, che il Pontesse conosce in che modo si debba trattar con la Repubblica, Solo s'attraversa (come nessiona cosa è sinceramente buona) che qualche, persona faceadosi Autore di questa buona corrispondenza, pretende di pedantizare, e dar

ordine di quello, che si dovrebbe fare; cosa che non può essere sentita senza disgusto. Oggi arriverà in questa Città l' Ambasciator degli Stati : Persona principale, per essere Creatura, e Congiuntissimo del Principe Maurizio, e Genero del Bernevald, qual è il Sig. di Robba longa negli Stati. E' stato dato ordine, che sia incontrato da Senatori, e presentato ogni giorno. Alcuno ha fentito con qualche difgulto, che l' Ambalciator Francele vada dicendo: Il Re vuo-Je, che sia onorato, quasi che l'offizio non sia fpontaneo, e l'obbligo lo debba avere ad altri, e venga d'altrove ricevuto legge di quanto convenga fare. Gli avvisi, che vengono da Germania, mostrano, che le cose di Cleves termineranno con poca riputazione delli Principi . Il mancamento di denari credo certo importi molto, ma forse importa più il mancamento di concordia. Si susurra, che già il Marchese di Brandeburgo si rimetta a Langravio d'Affia, e che il Palatino di Neuburg possa venire a qualche accordo coll' Arciduca; importa molto, che la loro unione non ha Capo . L'Elettor Palatino non ha quanta fanità basta, e quelli, che hanno attitudine, non hanno riputazione. Alcuni credono, che il Principe Cristiano d'Anhalt sia mandato là ( che sarebbe buona provisione ) ma non lo credo. Si va credendo da alcuni, che il Re di Francia, il qual fi mostrava tutto per quei Principi, adesso se ne ritiri, e voglia fare il Mediatore. E'gran prudenza in chi ha acquistato la riputazione non si commettere all'

arbitrio della fortuna, fe non che alle volte là s' incontra male, dove si crede suggirlo. Pare, he Leopoldo sia per partire da Giuliers, e cedere luogo al Coadjutore di Colonia; cosa interpretata da alcuni a favor della Spagna, da altri a favore della Francia. La Germania adesfo è vicina ad una Crifi, o di riacquistare la fua riputazione, o di confermarsi nel letargo invecchiato da tanto tempo. In Spagna è stato presentato un Memoriale al Re contenente, che il Governo del Duca di Lerme sarà la rovina di quei Regni, di che son restati assai confusi, ed un Gesuita si è dichiarato Autore: io credo, che vi sieno sotto gran misteri, e che le cose sieno forse macchinate da quelli stessi, contro quali pajono. Io non voglio abusar più lungamente la pazienza di V. E. con le mie ciancie, perlochè farò qui fine, ed a V. E. bacio riverentemente la mano.

Venezia 13. Novembre 1609.

## LETTERA VII.

### ALLO STESSO.

L Clariffimo Molino mi ha comunicato la lettera di V. E. per la quale veggo, che le cofe di Germania vanno verso maggior confufone, dalla quale non sono esenti i Padri Ge-S 3

fuiti, perchè costi cominciano a far legge sopra il loro possedere, e li loro acquisti, e la facoltà d'infegnare, che sono li fondamenti dello stato loro . Si può congetturare, che codesto principio possa essere imitato in altri luoghi di Germania. Intendo bene di buon luogo, che in Baviera sono stati potenti, che cominciano ad esser sospetti al Giovane Duca, e che non bifoena, penfino di accrelcer più. L' pericolofo di cadere in infermità un Corpo pervenuto al colmo della fanità. Da questa parte di Germania vicino a noi avemmo anco per la fettimana paffata, che l'Elettore di Colonia data fama di andar a Praga, aveva voltato in Italia, ma io sono certifsimo da Persona, che sa, ch'egli si ritrova sconosciuto a' Bigni di Bada sotto pretesto di usarli per sua sanità, ma per sospezione di molti, che vi sia qualche cosa più misteriosa coperta. Da questo stesso luogo ho avviso, che tra gli Svizzeri Cattolici, e quelli di Zarigo paffano gravi difgufti per confini. Ma ritorno in Germania di dove Bada mi ha divertito-Qua viene nuova, che il Principe Cristiano di Anhalth sia andato in posta al Duca di Sassonia per dover effere di ritorno anco in posta per le Nozze, nelle quali molti credono, che si tratterà gran cose; certo è bene, che si spediranno gran cenari forse meglio impiegati in qualche disegno Militare, che Nuziale. L'Arciduca Leopoldo ha tentato di sorprendere un'importante fortezza in Juliers, che non gli è riuscito; il nome Tedesco non ho potuto tener in mente,

ma solo tengo memoria, che mi disse significare Castel Reale . I Principi temono di eser messi sotto il Bando Imperiale per causa di non aver ubbidito all' Imperatore nel fatto della depolizione in mano di S. M., e questo forse sarà, che la cosa si metterà in negozio; il timore lo mostrano col mandare ricercando le Città, e Popoli quello, che farebbero quando ciò succedesse. La maggior parte resta in opinione, che si debbano risolvere tanti moti in un Iride. Viene da' Paesi Bassi una gran nuova, se è vera, che quelli di Embdem abbiano fatto alcuni danni al suo Conte, con avergli anco sorpreso un certo suo luogo forte, persochè egli Ideanato abbia fatto dono delle ragioni sue sopra quella Città agli Spagnuoli; cola poco verisimile, che avendo fatto una tregua, la quale hanno fatto, vogliano rimetter la guerra negli stessi Paesi per causa così leggiera. Gli Stati di O:anda hanno mandato qui il Sig. Vander Mylle Configlier del Co: Maurizio, e Genera di Berneveld, uomo di circa 35. anni, soggetto Letterato, e molto capace delle cose del Governo: ha con effo lui un Figlio di Berneveld giovine, e sei altre persone di conto ; su incontrato secondo il costume da alquanti di Pregadi, e ricevuto Mercordi in udienza pubblica, dove diede conto della tregua, e della benevolenza di quella Repubblica verso questa. Parlò prudentissimamente, sicche non fece pur cenno offensivo di nessun Principe, Per la Città 6 dicono cose affai della causa perchè sia venuto; chi dice per fare una Lega, chi per aver un Fondaco in Venezia, chi per istabilir un' Ambasciaria reciproca tra la Serenissima Repubblica, e quegli Stati. Ognun, che abbia fenso, può ben comprendere, che le due prime non hanno alcun favore dall'opportunità, e la terza non fia fenza qualche impedimento. Non ha dubbio, che il favore fatto da questa Repubblica a quella in ricevere il suo Ambasciatore a par di un Ambasciator Regio è di molta riputazione a quella Repubblica, che nasce al presente, ed un'Ambasciaria ordinaria sarebbe di altrettanto. O de febbene i Re di Francia, ed Inghilterra maggiori Principi le fanno questo onore di tener appresso Lei Ambasciatore, nondimeno pajono intereffati, come quelli, che sono stati Autori della Tregua; ma la Repubblica, che non ha alcun interesse con loro, forse è di maggiore stima in questo particolare. Ed in contraccambio, febben questa Repubblica non può ricevere onore di là, può hen ricevere offici non meno neceffarj, così nelle cose della navigazione, come in altre occorrenze. Certo è, che se non fosse stato un Ambasciator Veneto in Inghilterra, ed un Inglese in Venezia nelle passate turbolenze non s'avrebbe avuto in favore quella dichiarazione del Re, che forse su tra le principali cause dell'accordo, che seguì onorevole per le cose Pubbliche. Sebbene li spendesse per questo otto, ovvero diecimila Ducati di più, farebbero forse meglio spesi, che non furono nella condotta del Co: di Valdemont . Perlochè

quan-

quando una tal proposizione fosse fatta, forse non farebbe tanto impertinente; par bene , che l'universale non l'abborrisca, però credo, che anche a tal risoluzione vi voglia tempo. L' Ambasciatore di Francia ricusava al principio di visitare questo nuovo, allegando le sue commissioni; finalmente mutato pensiero l'ha visitato innanzi d'ogni altro l'istesso giorno dell'udienza; l'Inglese l'ha visitato jeri . Staremo a vedere quello, che farà l'Imperiale, e lo Spagnuolo. Ma bella cosa del Re di Francia grande veramente, perchè scrive a' suoi Ministri Oracoli, scrive all' Ambasciator suo qui della venuta di questo Olandese, e soggiugne: Voi l'onorerete come Ambasciator di Principe di quella qualità; intendeva il Francese, che solfero parole rispettive , cioè non come gli altri, ma come conviene alla qualità loro, che è inferiore. Altri intendevano amplamente non come Principi dozzinali, ma di quella qualità, che è eminente . Non vorrei per molto effer Giudice per dar intelligenza a tali parole, nè esecutor per ubbidirle. Questo contrasto ha impedito l'Ambasciator Francese di persuadere (come aveva disegnato) che tutti gli onori fatti all'Olandese provvenissero da usfizi suoi, che forse avrebbe persuaso in qualche parte. Non posso credere, che a Roma debbano dir eola alcuna di questa Ambasciaria ricevuta, nè della corrispondenza, che se gli farà, massime avendo il Duca di Toscana mandato il Colloredo a tutti i Principi Protestanti di Germa-

nia per dar conto della morte di suo Padre, e della sua Successione, e in particolare, che è stato al Conte Palatino Elettore, ed al Duca di Wittembergh. Il far fapere questi particolari al Senato quieterebbe molto qualche scrupoloso, che dubita di far peccato tenendo questi necelfari Commerci. Da Roma viene una risposta del Cardinal Bellarmino al Libro del Re d' Inghilterra stampato in quarto, dove affai alla domestica, e Gesuitica dà delle mentite al Re. Confessa, che è tutto il Libro uscito col nome supposto di Matteo Torto, e lo manda fuori di nuovo fotto nome proprio. Leggerò il Libro interamente, il quale ho solo visto in trascorso, e ne daro conto a V. E. Non posso restar di chiudere questa Lettera con una cosa ridicola. Nella Gazzetta di Roma vi è un articolo di questo tenore: In Praga i Protestanti sono venuti in differenza tra di loro sopra il Governo dell' Accademia, il che farà un bel giuoco alla fede Cattolica . Lodato Dio dappoi che si mette anco la Fede in giuoco . E' ben dovere, che io finisca di dar tedio a V. E. alla quale bacio riverentemente la mano.

Venezia 20. Novembre 1609.

# LETTERA VIII.

Erto, che io non posso metter termine al dolermi della morte del Sig. Alessandro Manpieri di fanta memoria, poichè la Repubblica ha perduto un Gentiluomo, che non aveva altro fine, falvo che il Publico fervizio, e fenza aver Magistrato faceva più con le parole, e con l'esempio, che molti insieme degli occupati in Cariche grandiffime. Egli ha patito per pochi giorni, che è stato nel letro, una così ardente infermità, che è rara in giovani nel mese di Luglio, ed è passato di vita con solo pensiero dell' Anima sua, e della felicità Publica. Oh quanto qui si sminuisce il numero dei buoni! tanto più conviene restringersi con quelli, che restano. Con questo Corriero ho ricevuto l'esemplare della Confessione Boema, e degli Editti per la libertà di Religione di Boemia, e Slesia, li quali mi sono arrivati gratisfimi, e resto obligatissi no a V. E. per il favore. Ho già trovato chi me l'interpreta in Italiano. Ho letto il Libro del Bellarmino da capo a piedi, cola affai dozzinale; mi pare, che quel Prelato a miiura, che manca per la vecchiezza di forze corporali, manchi ancora del vigor dell'animo. Sta più fopra le cole di Religione, che sopra altro ; ma però non por-

ta se non autorità de' Padri, ed alle volte affai generali, ed alcuna ancora, che fa poco per la Jua intenzione ; tratta con affettata modestia, la quale è più pungente d'una aperta arroganza, perchè nega apertamente molte cose dette dal Re non di opinione, ma di fatto suo proprio, come, che non abbia fatto morir alcuno per causa solo di Religione, che S. M. abbia trattato con lui cofe, che egli afferma ; dice , che il Processo fatto contro Garneto Gesuita è falfo, e di tutte queste cose non porta altra confermazione, se non che persone di fede a lui han detto il contrario. Passa ben suori della Religione a mostrare, che Inghilterra, ed Hibernia sono Feudi della Chiesa Romana, e però effi felloni. Difende la dignità de' Cardinali con dire, che sono o Vescovi, o Preti, o Diaconi, e però lor devono effer conceffe quelle prerogative, che l'antichità ha concesso a questi tre Ordini, e qui porta tutti gli eccessi, o iperbole, che fono in tutti gli Scrittori Vecchi, fenza avvertire, che le ragioni fue conchiudono troppo, e rispondono loro stessi, che non danno quegli onori a tutti i Vescovi, Preti, e Diaconi; certo è un discorso assai ridicolo . L'Ambasciatore Inglese però ancora non dice cofa alcuna, ma intendo, che fopra modo gli pesa quella parte, dove vuole Inghilterra, ed Hibernia per Feudi. Si pensa affai quello, che si deve fare quì di tal Libro, poiche si proibì ( sebben con maniera affai rispettiva ) quello del Re. Io veggo, che Dio favorisce la

Repubblica, perchè le manda occasioni, che la sforzano a riconoscere la sua autorità. Ecco avremo un esempio, che li sarà proibito un Libro di un Cardinale; non so, se si poteva desiderar meglio, e farà per il tempo futuro cofa utilissima, perchè Roma incomincerà a patir troppo prurito di scrivere, se non vede, che il filenzio le sarebbe più utile, non essendo questi tempi come li paffati negli altri Secoli, quando le parole spaventavano. Alli giorni passati credo scrivessi una nuova Romana a V. E. che si trattaffe Matrimonio tra la Cafa Aldobrandina e Borghese: a questo mi occorre aggiungere ora, che il Cardinal Montalto ha diffurbato tutto il Trattato, e si sono dati scambievole parola li Ferretti e Borghesi di non parentarsi con Aldobrandini . Le scrissi anche , che i Turchi avessero preso tre Galeoni, e due Tartane Fiorentine ; fu vera la prefa, ed il numero de' Vafcelli, ma erano Malteli, non Fiorentini . Va attorno una certa fama, che venga in Italia un certo Colloredo mandato dall' Imperadore per pigliar il ritratto della Terzogenita di Savoja volendo trattar Matrimonio con essolei . Se questo è vero, quella Principessa avrà fatto un differente cambio, passando da un Figlio di Contea ad un Imperatore. Però aspetteremo anche il terzo, poiche si può credere, che questo non fia per fervire ad altro, che all'Imperatore per divertire la trattazione di Re de Romani . e al Duca di Savoja l'andata del Principe Filiberto in Ispagna. Delle cofe di Cleves vengono qui avvisi non molto buoni per quei Principi Confessionisti, poiche i Popoli cominciano a pentare a neutralità; così si tiene, che si sia dichiarata la Città di Duren . A' g del passato arrivò a Brusselles ordine di Spagna di ajutar Leopoldo, con tal circospezione però, che la Tregus non fi rompa, perchè pare, che aggiunto qualche aiuto di fottomano a quello, che Leopoldo potrà avere digli Ecclesiatici, e Cattolici di Germania poffa lostenersi compitamente, Schbene ha mandato in Ispagna Stingel ( per quanto fi crede ) per ottenere rijoluzione meno claufulata. La feparazione del Duca di Sassonia dagli altri Principi sarà causa in fine di fargli perdere'. Si farà una loro riduzione a Heidelberga, nella quale il Re di Francia manda un Ambasciatore, Jeri pareva, che quel Re volesse la guerra; ora pare, che si voglia interporre: egli ha destinato una solenne Ambasciata alla Maestà Cefarea per corrispondere alla mandata da lui. E' stato quel Re molto onorato di Ambascerie in questi giorni, avendone avuto da tre l'Imperiale de' Principi Collegati, dal Duca di Saffonia, dall' Arciduca Leopoldo, dagli Elettori Ecclesiastici ; il che gli derve a facio stimare a se stesso, mentre gli -Spagnuoli stanno quieti, ed attendono la venuta qui dell' Ambalciatore Olandese : ha dato qualche, gelofia ag'i Spagnuoli, che non è inutile per le cote della Repubblica. Si trova qui il Duca di Mantova, che ipello pratica coll' Ambalciatore Spagnuolo, e pare, che inclini al presente a quel-

a quella parte, ed esorta altri a far bene con loro per mantenere la quiete d'Italia, e bialima un altro inquieto, che per isperanza vuole arrischiare quello, che possiede. Ha mandato il Duca suddetto il suo Primogenito a risiedere in IV onferrato per qualche folpetto; manderà il Cardinale a Roma con entrada di 50000 Ducati per stare un anno neutrale, e poi giungersi a chi gli farà più partito, la!ciandosi però intendere, che si contenterà dagli Spagnuoli di qualche cofa manco. Si vede bene per l'esperienza, che non i Parentari, ma gl'interessi congiungono le Persone. Nella Città non vi è cosa nuova, se non i fallimenti frequentissimi, poiche in questi quindici giorni arrivano quasi alla somma di un millione E le frequenti prigionie de' Preti, e Frati, e pare, che non occorra eccesso dove alcun tale non sia complice; i guadagni della Corte Romana sono questi, dove in-nanzi li moti eccitati da loro n'era imprigionato uno ogni dieci anni , ora ne fono imprigionati venti all'anno. Ma da Roma le cofe passano tanto quieto, che non si può desiderare più , E' necessario , che l' Illustrissimo Mocenigo abbia la grazia di S. Puolo, non fo che altro dire . Ringrazio affettuolamente V. E. della Relazione, che mi dà delle cose della Religione cottì, e per non abufar più lungamente la grazia, che mi fa leggendo le mie dicerie, fatò fine baciandole la mano.

Venezia 27. Novembre 1609. .

LET.

## LETTERA IX.

#### ALLO STESSO.

CE cotesto Regno è sterile di nuove, l'Italia de fertile in quelto tempo, dove ognuno sta voito verso Torino aspettando la risoluzione di quell' Altezza, la quale ogni giorno si fa più incerta. Pareva, che la trattazione fosse affatto tralasciata; ora è ripigliata, e si negozia più che mai, e Dio voglia, che la levata, la quale gli Spagnuoli dilegnano degli Svizzeri, e Tedelchi fotto pretesto dell'occasione de' Mori , non sia per gelosia di questo trattato, il quale io entro in pensiero, che tarà di quelle cose di Platone, che semper fuit, & nunquam sunt, Io non mi fono maravigliato niente, che un Confessionista abbia preso per Compare l'Ambasciator Spagnolo, e per Comare una Calvinista, poiche il Re d'Inghiltera narra nel suo libro, che sua Madre ( che si sa quanto Cattolichissima ) pigliò per Comare al Battefimo di lui la Regina Elifabetta, la quale fecondo il costume di quell' Isola gli mandò da Londra il Battistero, con che dovesse esser battezzato . L' opinione così de' Calvinisti, come de' Confessionisti è, che il Battefimo nostro, e loro fra tutt'uno , e però non è meraviglia, che facciano battezzare i loro figli da' nostri Preti ; più mi meraviglia , quando mandano i figli alla Disciplina de' Gesuiti, co-

me intendo, che molti fanno costi, e mi da fegno, che tenghino poco conto della Religione. In fatti l'uso continuo può mutar anco la natura; l'effer neceffità di praticare insieme di varie Religioni necessariamente porta, ovvere allo sprezzo di tutte, ovvero a non tener conto della differenza. Alle nozze di Sturgard non hanno fatto l'istesso, perchè sono stati tra loro solamente. Anzi nelle comparse quasi tutte le invenzioni sono state cose Religiose . Il Marchese di Baden ha menato sopra un carro la Religione, che aveva per serve tutte le virtù. Adesso si tratta di ridursi in Halla, dovranno mostrar li negozi, perchè di Bevera ne hanno partecipato affai bene; vi farà a quella Dieta uno Straordinario del Re di Francia, oltre Bengars, che ritorna per risiedere. In Giuliers più tosto le cose prosperano per Leopoldo, poiche parte de'luoghi si dichiarano Neutrali, partendoli dalla divozione de Principi. Di Roma non vi è, se non aspettativa della Corte, che fieno creati Cardinali, fra quali alcuni tengono il Vescovo di Padova; egli tiene ben se stesso, il che sa anco il Patriarca di Venezia, e di Aquileja, cosa poco credibile di qualsivoglia di loro . Jeri sera su preso di mandar un Ambasciatore per corrispondere agli Stati di Olanda. Il Sig. Cay, Priuli è in dimanda, e con isperanza d'ottenere; se riuscirà, come credo, averei occasione di veder molte novità ne' luoghi proffimi, più che in quelli Stati. Dio ci doni il suo favore . Io resto pregando Dio per la falute di V. E. alla quale bacio la mano.

Venezia 4. Dicembre 1609.

## LETTERA X.

#### ALLO STESSO.

Ontinuando il mio umile uffizio di far ri-verenza a V. E. con ogni Corriero, le diro in primo luogo, che un mio Amico mi scrive da un luogo assai prossimo da Giuliers, che le cose delli due Principi vanno sminuendo fensibilmente, e aumentandosi quelle di Leopoldo, e mi dice il suo giudizio, che pensa quello Stato dover rimanere in fine a lui senza chefi sfodri spada; mi aggiange in appresso un discorso di altri, il quale egli ha per chimerico, che quell'Arciduca quando avesse un tale Stato potrebbe aspirare all'Imperio più d'ogn'altro di fua Cafa, per effer folo tra tutti loro amato dall' Imperatore . Di Francia intendo , che essendo partiti tutti gli Ambasciatori dei Pretendenti in Giuliers, chi per andare in Inghilterra, chi in Spagna, e chi per ritorno; hannopertato dalla Maestà Cristianissima configli buoni, più che altro. Nissuna altra cosa può far, che quella controversia termini in guerra, salvo che se gli stati avessero sospetta la vicinane

291

za di chi resterà possessore; però non è credibile, che soli rompano la tregua. Di là, cioè di Francia, intendo una cosa molto piacevole, che un P. Gesuita chiamato Cardon, ha fatto stampare un Libro in Lione, iscritto de rebus Sa-Iomonis, e l'ha dedicato al Re, e fattovi stampar innanzi un' Immagine della S. M. armata a cavallo. Quel Libro il P. Cotone ha presentato al Re alla tavola in presenza di tutta la nobiltà, dicendo, che l'autore ne aveva mandato due mila esemplari ad ambedue le Indie, acciocchè il suo nome, e la sua virtù con l'effigie cavalcasse. l'Atlantico, le l'Equinoziale, ed H fuo valore fosse conosciuto alle Indie . Solevano i Padri Gesuiti donare il Paradiso, ora sono donatori della fama in questo Secolo. Una cofa mi fa stupire, il Re ha eretto una nuova Cattedra nell'Università di Parigi per leggere le controversie della Religione, e data alli Gesuiti. Il Parlamento resiste a verificare le lette. re Regie, ma senza dubbio in fine cederà; non fo perchè quel Re, il quale altre volte cercava di mettere in silenzio le dissensioni, ora voglia donar fomento. Mi pare, che non potrà paffare la esecuzione di questo senza disgusti norabili in progresso fra le parti. Da noi non abbiamo cofa nuova, fe non che il nuovo Abate della Vangadizza anderà a Roma : ha già per questo visitato il Nunzio, e gli altri Ambasciadori, e ricevute le visite rendutegli da loro in casa del Padre. A Roma la Corte sla in grande aspettazione di promozione di Cardinali, la quale è po-

co verifimile. L'Ambasciator degli Stati partì jeri mattina soddisfatto pienamente: Sabato su destinato alli suoi Signori per corrispondergli il Cav. Tommaso Contarini, dopo di che vi fu qualche difficoltà promoffa da alcuni ; se si doveva far elezione di persona di tanta qualità . Questo Signore vi va tanto volentieri, che non fi può di più. V. E. scrivendomi, che il giovane Duca di Baviera sebben ama li Gesuiti . però molto li Cappuccini, mi muove a stretto defiderio di sapere, se questo nasca perchè sia Soggetto obbligato ad avere un Idolo, ovvero fe fia un uomo savio, che ritirandosi dal più -nocivo si appigli al meno, per non parer lasciando tutti, che vogii abbandonare la Paterna pietà, e la stretta congiunzione colla Religione Cattolica. Quello, che è giunto all'orecchie di V. E., come l'Illustrissimo Contarini abbia ricevuto quanto scrissi di lui, è cosa vera, ma non intera, imperocchè quel Signore per una parte ha fentito dispiacere, per l'altra non così; gli è piacciuto in quanto la narrazione è reale, ed incitativa agli altri a far bene, non gli è piacciuto in quanto possa avergli concitato qualche invidia. In questo particolare io avvertiro bene V. E. di una cosa, che non ha diminuito niente perciò l'affezione verso lei , e di tanto l'afficuro. Ma per quel, che si aspetta al generale delle lettere di V. E. , io le dirò con verità di aver sentito da molti a dire , . che ora folamente appare, che vi sia Ambasciatore della Republica in Praga. Non posso trattenermi di dire riverentemente, che l'uomo non può fottoponersi a maggior afflizione, quanto bensando a dar soddisfazione a tutti . Essendo gli uomini tanto diversi, come è possibile, che una azione riscontri nell'istessa forma a tutti? E' cosa certa, che quanti audienti, tanti concetti. V. E. ha da Dio tal dono, che non debbe feguir altro giudizio, che il fuo proprio, aspettando, che la Maestà sua Divina favorisca le sue azioni, che così facendo farà il servizio della Patria, e darà soddisfazione all' Universale; alla malignità farà impossibile. Ho fatto qui il Predicatore per obbligarmi se intenderò qualche cosa a scriverglielo liberamente, come le avrei scritto delle cose del Contarini, quando non mi fosse parso, che il Sig. Domenico Molino scrivendo in questo particolare avesse eccesso nel troppo; di che avendone parlato con essolui non restò di confessamelo, ma lo scuso colla libertà della sua natura, che è di far l'offizio di Amico, più tosto con aumento, che con diminuzione. Per fine di questa, poiche V. E. vuol farmi grazia, che riceva sempre fue lettere, la pregherò massime inistretti tempi a non replicare le cose, che scrive al Sig-Domenico, perchè le mie saranno sue, e le sue mie. E le bacio riverentemente la mano.

Venezia 11. Dicembre 1609.

## LETTERA XI.

#### ALLO STESSO.

TOn è maraviglia se i Corrieri tardano in questa stagione; più tosto è da maravi-gliarsi, come mai arrivino, atteso la qualità de' tempi; li quali poiche fono finistri sopra l' ordinario, è credibile, che rallenteranno anche innanzi stagione, e lasceranno principiar presto la fazione. La Dieta di Halla, che si doveva fare al Novembre passato, è stata differita sino al Gennaro futuro, ed in quelto mentre il Principe di Anhalt è destinato in Francia a quel Re per dover, si dice, che già sia incaminato . Questo arguisce, che la trattazione per mezzo dell' Ambasciatore già mandato non sia stata con piena, e con desiderata conclusione; ma quando la nave getta la maggior ancora fi mostra confidar poco della falute, e di poter fermarfi nel fondo, dove non hanno potuto con le altre. Quel Re, come Principe favio ed esperto, conofce gl'inconvenienti della guerra, ed ama più tosto effer arbitro delle cole in pace, cola, che riuscitagli prima in Italia, poi ne' Paesi Baffi, può presupporre dovergli riuscire anco in Germania. Di Roma la Corte stava in grande aspet-

tativa de' Cardinali; ma il Pontefice, che fino al presente non ha mai fatto promozione nelli Tempori, forse non vuole, che questa sia la prima. Se il Vescovo di Padova fosse, certo il tempo serve, che la nuova fosse venuta ormai; le cose con la Repubblica passano in ottima concordia. Mercordì fu sentenziato a morte publica un Prete di nazione Marchiano, Curato di una Villa vicino alle Gambarare per furti violenti fatti in Case, ed alle Strade. L'esecuzione si farà domani, Se di questo non si dirà altro a Roma, io crederei bene fenza averne più dubbio, che non potrà nascere occasione di difgusto. Se vorranno dir qualche cola, avranno oltre la torò pretensione generale, da dire sopra il far morire in pubblico, e fopra il non aver ulato la degradazione, La prima è circostanza da non mettere in considerazione, la seconda per l'opinione de' Dottori non conviene in questa atrocità di scelleratezze, e si difenderà l'azione con ottime ragioni. Non creda, che alcuno qui vi pensi per ancora; ma io, che sospetto ogni cofa, vado pensando in me stesso tutto quello, che possono dire, Furono ritenuti per queste stelse cause altri Preti indiziati come Complici, i quali trovati innocenti sono stati rilasciati. Ma al Nunzio, che mandò alli Signori Capi a dimandarli, offerendosi di giudicarli egli, su dato dal Cav. Almorò Zane una così rigida risposta, che gli dà occasione di non mandar mai più . Ho veduto il Manifesto, che V. E. manda al Cav. Molino fatto dalli due Principi in Diffeldoff.

doff, e perchè le cose sono comuni debbo essere a parte a ringraziarla. Con che sacendo fine le bacio riverentemente la mano.

Venezia 18. Dicembre 1609.

F I N E.

